

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/







13 1/1/3 - 10 1/1/3 - 10 1/1 1/1/3 - 47 1/1 1/2

# REAL MUSEO BORBONICO.

VOLUME SESTO.

NAPOLI,
DALLA STAMPERIA REALE
1830.



Horat. Angelini del.

1. direx.

Ferda Hori sculp.

### FRONTESPIZIO.

Vari ed importanti antichi monumenti abbiam qui trascelti per frontespizio di questo sesto volume. Un Sarcofago letterato, un altro non intero ed un frammento di statua imperiale sedente sono disposti a sinistra dell'osservatore: una mensola, una base attica, un'anfora, porzione di cornice con voluta all'estremità, e un capitello composito sono raccolti a destra. L'avanzo di un cancello di marmo riempie il fondo di questa tavola, ed a piramidarne e chiuderne la composizione son bel-

lamente collocati nell'alto un piede di tavola con protome di eroe, ed una mezza colonna con singolare ed elegantissimo capitello ionico pompeiano. È questo capitello oltremodo considerevole per la foggia delle sue volute; essendo che il loro pulvino invece di aver la solita forma di campana finisce in un fiore somigliante quello del loto, da cui nel sito ove suol esser lo stelo, si sviluppa un cordone di fusaroli; il quale ripiegato con garbo sul sommo scapo della colonna serve ad essa di quel tondino che sta posto in quest' ordine nella faccia del capitello fra'l sommo scapo e gli ovoli.

Di quale importanza siano questi preziosi avanzi delle arti de' nostri maggiori abbastanza cel dicono il bassorilievo e la greca epigrafe di que' marmi mortuari, in uno de'quali, a ricordarci la vita pacifica e frugale del defunto rimane tuttora il Genio piangente con face rovescia, e la piccola mandra col pastore: nell'altro sussiste tuttavia la bella epigrafe greca che ne ricorda Pompeo Diocle uomo oltremodo sapiente e di qualunque estimazione degnissimo, epigrafe che meritò le cure del nostro Ch. collega il Cavalier Quaranta nella illustrazione del marmo di Scandriglia.

Il merito del frammento della statua sedente è così eloquente agli occhi ed alla mente degli artisti e de' conoscitori che ne fa deplorare la perdita di quel che manca, facendone comprendere quel ch'era nell'intero. Gli ornati della mensola; l'accurato lavoro delle foglie di alloro che inghirlandano i tori della base; il fogliame della cornice, che per la sua inclinazione fa credere essere appartenuta ad un timpano; i due delfini avviticchiati intorno di un remo nel capitello composito; la novità, la bizzarria, l'eleganza del capitello ionico sono altretanti pregevoli tipi da offerirsi alla scelta de' più solerti architetti. La solidità infine della costruzione del cancello, rinvenuto nelle Terme Antoniniane, ci rammenta la robustezza e l'eleganza con che eran trattati i menomi ornamenti di quel vasto edifizio.

## INDICE

PER MATERIE

## DELLE TAVOLE

COMPRES

IN QUESTO SESTO VOLUME.

#### ARCHITETTURA.

| PARTICOLARI architettonici provenenti dagli scavi di Pompei e di Pozzuoli | XXVII |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| PITTURA.                                                                  |       |
| Santa Famiglia — Tavola della Scuola                                      |       |
| di Raffaele                                                               | 1     |
| $di$ Pompei $\ldots$                                                      | II    |
| Antico dipinto di Pompei                                                  | III   |
|                                                                           |       |

| Veduta di Campagna - Antico di-   |            |
|-----------------------------------|------------|
| pinto di PompeiTav.               | IV         |
| Due Tripodi - Antico dipinto di   |            |
| Pompei                            | XIII e XIV |
| Due ritratti , uno in tavola di   |            |
| Raffaele d' Urbino, l'altro in    |            |
| tela di Tiziano                   | XVII       |
| Nettuno ed Amimone - Dipinto di   |            |
| Pompei                            | XVIII      |
| Frisso ed Elle - Dipinto Ercola-  |            |
| nese                              | XIX        |
| Animali per Cucina e Commesti-    |            |
| bili - Antichi dipinti Ercola-    | •          |
| nesi                              | ХX         |
| Grottesche Pompeiane              | XXI        |
| Due Quadri - Uno in tela di Guido |            |
| Reni, l'altro in tavola di Be-    |            |
| rardino Luino                     | XXXIII     |
| Due Nereidi - Antichi dipinti di  |            |
| Stahia                            | XXXIV      |
| Due Pitture Antiche               | XXXV       |
| Antico dipinto di Pompei          | XXXVI      |
| Grottesche Ercolanesi             | XXXVII     |
| Quattro dipinti antichi           | XXXVIII    |

| La Madonna col Bambino Gesù - Qua-      |       |
|-----------------------------------------|-------|
| dro in tela del Parmigianino. Tav.      | IL    |
| Andromeda e Perseo - Dipinto di Pom-    |       |
| pei                                     | L     |
| Genii Mugnai - Idem                     | LI    |
| Giove - Idem                            | LII   |
| Bacco - Idem                            | LIII  |
| Cerere - Idem                           | LIV   |
| Veduta di Campagna                      | LV    |
| Scultura.                               |       |
| Amazone morta-Guerriero morto-Tor-      |       |
| so - Marmi                              | VII   |
| Camillo - Bronzo                        | VIII  |
| Due Statuette - Idem                    | IX    |
| Bassorilievo - Marmo                    | X     |
| Solone , Licurgo , Carneade - Idem      | XI    |
| Gran Cratere - Porfido                  | XI    |
| Bassorilievo, in marmo lunense          | XXIII |
| Guerriero morto, altro ferito, Testa di | •     |
| Medusa - Marmi                          | XXIV  |
| Amore - Statua di marmo                 | XXV   |

| Euripide - Guerriero, Socrate - Tre |        |
|-------------------------------------|--------|
| Busti di marmo                      | XXVI   |
| Perseo che salva Andromeda - Bas-   |        |
| sorilievo in marmo                  | XL     |
| Lucio Mammio Massimo-Statua di      |        |
| bronzo                              | XLI    |
| Tiberio - Statua di marmo           | XLII   |
| Erma doppio in marmo grechetto      | XLIII  |
| Ara - Marmo                         | LVII   |
| Antinoo - Statua di marmo           | LVIII  |
| Figura muliebre - Idem              | LIX    |
| Due busti incogniti - Marmo         | LX     |
| MEDAGLIE.                           |        |
| Monete AnticheTav.                  | XVI    |
| <i>Idem</i>                         | XXXII  |
| Idem                                | XLVIII |
| <i>Idem</i>                         | LXIV   |
| Vasi detti volgarmente Etru         | SCHI.  |
| Vaso fittileTav.                    | V e VI |
| Vaso Greco dipinto                  |        |

| Vaso FittileTav.      | XXXIX       |
|-----------------------|-------------|
| Vaso Egizio           | L <b>VI</b> |
| Utensili.             |             |
| Misure - BronzoTav.   | XV          |
| Sedie Curuli - Idem   | XXVIII      |
| Cinque Vasi - Idem    | XXIX        |
| Cinque Lucerne - Idem | XXX         |
| Cinque Vasi - Idem    | XXXI        |
| Vasi di pasticceria   | XLIV        |
| Due Bracieri - Bronzo | XLV         |

**XLVI** 

**XLVII** 

LXI

LXII

**LXIII** 

Vasi - di vetro.....

Tre Lucerne - Bronzo.....

Candelabro - Bronzo.....

Due Vasi - Bronzo.....

*Idem* .... *Idem* .....

N. B. Oltre alle descritte Tavole, trovasi compresa in questo volume la Relazione degli Scavi, nella quale si parla delle Tavole A, B e C.

# Santa Famiglia - Tavola della Scuola di Raffaele.

Gran subietto, vario, abbondante e pieno di affetti è stato quello delle Sante Famiglie per la pittura. Le grazie, l'ingenuità e la giovialità dell'infanzia, le bellezze della giovinezza, la gravità ed il decoro della vecchiaia, e tutte queste cose, belle, care ed in pregio anche da per se sole, riunite col vincolo il più soave delle umane affezioni, quello della famiglia; al che se si aggiunga a qual alto grado siano sublimate dalla maestà del mistero, dalla santità delle persone delle quali consiste la Santa Famiglia, sarà facilissima cosa il comprendere come da essa sì molti artefici abbian potuto attingere invenzioni piene di grazia, di varietà, e di sublimità: e come questo argomento si sia fatto all'indole dell'ingegno di ciascheduno che ha operato nelle arti del disegno. Nè le arti antiche offrono esempio di argomento tanto seguitato, quanto lo è stato questo dalle arti moderne, che fu primo a farle divenire

in pregio, allorchè cominciarono ad aprir gli occhi dalla barbarie, e le seguitò sempre in tutti i periodi, che con varia vicenda di perfezione e di decadenza percorsero fino ai nostri giorni. Ma però nè più belli nè più pregiati esempii ( per quanto tutte le scuole infiniti ne abbiano dati) si possono ritrovare di quelli che alla nostra ammirazione ha lasciato la scuola del sempre celebrato Raffaele di Urbino, dal cui pennello tante sante famiglie così care, e così svariate sortirono, che destaron l'ingegno di tutti quei valenti che nella sua scuola si fecero alla pittura, a mille belle invenzioni di questa specie. La Santa Famiglia che in questa tavola è espressa viene dalla galleria Farnese, e per quanto non si possa con certezza dichiarare il nome del pittore che la dipinse, ci par sicuro che appartenga alla scuola di Raffaele, e sebbene d'ignoto autore ci è sembrata tanto pregevole da meritar posto in questa raccolta.

Siede la Madonna bella e giovinetta, e tiene in grembo il bambin Gesù, il quale si scioglie da un amplesso di cui era avvinto al collo della sua santa Madre, per volgersi a S. Giovannino che verso lui sporge il viso, come a volerlo baciare in fronte. E la Madonna è in vista di non accorgersi di queste feste che si fanno i due pargoletti, quasi volgesse in mente pensieri a quelle dolcezze puerili diversi. Il color chiaro e vero, sebbene non molto variato, la composizione graziosa, belle e soavi le arie delle teste, ed una rara conservazione sono i pregi di questo quadro.

Guglielmo Bechi.

## MERCURIO E FORTUNA - Antico dipinto di Pompei.

S<sub>E</sub> la postura marittima di Pompei, se il numero prodigioso delle sue botteghe, se la celebrità delle sue salamoje di pesce (1) non bastassero a chiarire essere stata Città oltremodo dedita a'traffici, ed al mercatare, ce ne toglierebbe ogni dubbio il culto della Fortuna e di Mercurio, che ha lasciato vestigia in ogni angolo di questa celebre Città della Campania. Imperocchè presso gli antichi, coloro che arrischiavano al commercio le loro sostanze veneravano in ispecial modo la Fortuna e Mercurio. Perchè credevano la Fortuna arbitra delle cose degli uomini, come il fato di quelle degli Dei: da lei venir le ricchezze, l'evento felice dei disegni, e tutto il bene che speravano, e tutto il male che temevano da lei pur derivare. E Mercurio immaginavano avesse il talento più che tutti gli altri Dei nel procac-

<sup>(1)</sup> Plin. Lib. 31 Cap. 8.

ciar guadagni assottigliato; da ciò venirgli l'epiteto di Mercadante (1), e da chi mercatava, secondo la testimonianza d'Ovidio, venerato, acciò gli desse facili, grossi e sicuri i guadagni (2): anche chiamato *Viale* perchè presiedeva alle strade, attributo che forse pure venivagli dal commercio, per esser le vie mezzi a facilitare e condurre ogni specie di traffico.

La Fortuna ed il Mercurio in questa tavola delineati sono dipinti in quella strada Pompeiana (che dalle molte immagini di Mercurio in essa dipinte è stata col suo nome distinta) e si veggono sopra il pilastro di uno degli ingressi della casa del Questore. La Fortuna ha una sistide, o tunico-pallio giallo foderato di celeste, tiene colla destra il cornucopia, suo solito attributo, e colla sinistra il timone sul mondo poggiato. Mercurio poi vestito di una corta tunica bianca,

(1) MERCVRIO . NEGOTIATORI SACRVM NIMISIVS . ALBINVS EX . VOTO

(2) Te quicumque suas profitetur vendere merces

Thure dato, tribuas ut sibi lucra, rogat.

Fast. V 671.

e di un picciolo pallio rosso, il petaso in testa, il caduceo nella sinistra, le ali a' piedi, corre e stende la destra con in mano una borsa ripiena, quasi entrasse nel limitare di quella casa apportatore di guadagno a quel suo devoto, che in rendimento di grazia lo aveva fatto ivi effigiare. Non ripetiamo in questo luogo quello che ne' precedenti volumi abbiamo avuto luogo di osservare, come gli antichi, cioè, avessero costume di dipingere i loro Dei sulle pareti esterne delle lor case, come anche noi facciamo talvolta le immagini de'nostri Santi; e solo rammenteremo che non lungi dal luogo, ove è questa Fortuna effigiata, si è trovato il tempio a lei da un Marco Tullio edificato, del quale distesamente avemmo luogo a parlare nella fine del I Volume.

Guglielmo Bechi.

#### ANTICHI DIPINTI DI POMPEI.

Sono qui incise due porzioni di una parete, dalle quali riunite ben potrebbe risultare una maestosa veduta. Innanzi a ciascuna si osserva un tolo sostenuto da due colonne joniche, di cui una sola e quinci e quindi può dall'occhio scoprirsi. Al di sopra vi è l'architrave, il fregio, il cornicione, e ben vi si distinguono le metope, i triglifi, ed i mutoli. Due grifi ne adornano le estremità leggiadramente. S'apre poi in amendue li dipinti, nel sito appunto che corrisponde al mezzo della soffitta, una porta ma non interamente. De' due vasi che si veggono vicino alle colonne, uno è a due manichi, e somiglia perfettamente alle nostre pentole, e contiene una pianta a foglie oblonghe: l'altro ha la figura di un calato con entrovi un fior liliaceo, il quale è attaccato ad una catenetta che sembra fermata alla sua sponda. E questa particolarità, unita alla soverchia sottigliezza de' manichi dell'altro, mi persuade che non si deggiano prendere per vasi di

creta, ma bensì di metallo. Difficilissimo è l'investigare, che sorta di edifizio siasi voluto qui rappresentare: ma i grifi situati sul cornicione e le Amazoni che sembrano stare a guardia di queste stanze, mi rendono probabile, che qui siasi dipinta una di quelle regie abitate dalle Pentesilee e dalle Talestri. Sorgono ne' lati del quadro due poggi sopra altrettante basi, ne' cui fregi osservi delfini, ippocampi, un grifo uscente in coda di delfino, e un centauro armato di pedo, ma fornito di sole due zampe cavalline e delfino il resto. Su questi poggi seggono le guerriere del nostro dipinto in aria minacciosa anzi che no, ambe coperte la testa di un frigio berretto, ed il corpo di una tunica ricamata: mozze ne sono le maniche, sotto le quali ne compariscono due altre intere di stoffà diversa. Ambe queste donne tengono la pelta lunata colla sinistra, ambe stringono la sagari nella destra: se non che quest' arme nella prima è a doppio fendente, nella seconda ad uno. Tutte due pure hanno i calzoni stretti di pelle, chiamati dai greci ζειραι, ο ζιραι, ο σιραι; ma una, sopra i calzoni, de' quali alcun poco si scopre, porta una specie di calzari di pelle, che rimane scoperte le

sole dita del piede, nell'altra il piede ne viene coperto interamente. Somma è poi la maestria con che l'artista dovendo pingere due figure simili e per arme, e per vestimento, e per posizione, le abbia atteggiate in modo, da darle colle più menome varietà, molto di leggiadria; facendo che le armi, e i volti, e le gambe, e le mani fossero in una simmetrica opposizione, e presentassero quella discordante concordia tanto agli occhi gradita. Io non mi tratterrò a sviluppare il mito di queste antiche Clorinde, perchè mi trovo averlo ampiamente discorso altrove. Dirò solamente che gli antichi ne conobbero di Africane, Asiatiche, e Sarmatiche. Le Africane conquistarono l'Isola Esperia, e quivi stabilirono la capitale de' loro dominj: Mirina, che ne fu la regina, vinse gli Ateniesi e le Gorgoni, ed alleatasi con Oro Re di Egitto soggiogò l'Arabia, la Siria e l'Asia fino al Caico, e fondò Mirina, Priene, Militene e Lesbo. Le Asiatiche inoltre erano mogli di alcuni Sciti, che armatesi dopo la morte de' mariti, conquistarono l' Asia guidate da Lampedo e Marpesia loro regina, alla quale succedettero Pentesilea morta innanzi Troja, e

Talestri che andò a far visita ad Alessandro per averne prole guerriera. Le Sarmatiche finalmente erano una colonia delle Asiatiche stabilitesi ne' dintorni della palude meotide.

Dalla narrazione poi d'Ippocrate dicente esservi su le rive del Termodonte una popolazione di femmine dette amazoni, perchè loro si bruciava la mammella sinistra, e che dovevano rimanere vergini finchè uccisi non avessero tre uomini, dedurrò che veramente in quelle contrade v'ebbero delle donne che per andare alla guerra non davan latte ai loro figli, onde furono chiamate auazores: la qual voce potendo avere l'addotta significazione, e quella di donna senzamammelle, fu da'Greci, avidi del maraviglioso, interpetrata nel secondo senso. Ma ed il nostro monumento, dove comparisce rilevata la destra mammella, e mille altri conosciutissimi in tutt'i Musei, che con amendue le mammelle ce le mostrano, fanno apertamente vedere quanto sia vana la narrazione del vecchio di Coo.

Bernardo Quaranta.

# VEDUTA DI CAMPAGNA - Antico dipinto di Pompei.

NEL Peristilio, o Portico della casa Pompeiana detta della fontana grande, da noi descritto a carte 4 della relazione degli scavi che chiude il III volume della presente opera, è dipinta la veduta di campagna in questa tavola ritrattata. E di questa, e delle altre vedute ad essa compagne brevemente accennammo nel medesimo luogo della nostra relazione. Vedesi qui dunque rappresentato il compito, o crocicchio di una larga strada che forma trivio in mezzo a certi edifizii accanto ad essa costruiti; alberi e verdure diverse sono qua e là con assai vaghezza distribuite, ed il variare delle frappe degli alberi, secondo le diverse specie di essi, vi si vede con molta perizia e franchezza di tocco rappresentato. Anche felicemente espresso è il girar della via, ed il diminuire di essa, secondo che si allontana; non che il piegarsi verso il davanti del quadro, a formare il trivio. Sappiamo il costume degli

antichi di costruire tempietti, o sacelli ne'compiti delle lor vie agli Dei Lari, antichissima pratica di Religione presso i Romani, che fu secondo Dionisio istituita fin dal tempo di Servio Tullio; e costumanza che ci viene chiaramente rammentata da questa pittura: poiche in essa si vedono due tempietti far cantonate in questo trivio. Vicino a quello che è effigiato alla sinistra della tavola è dipinta una Sacerdotessa con una patera ed un gutto nelle mani, come se fosse quella che ministrasse al culto di quel picciolo tempio. È anche singolare quell' edifizio, che s'innalza quadrato a guisa di una Torre, dirimpetto a questo picciolo tempietto sul lato opposto della strada, la cui sommità non manca di certa semplice eleganza, e di certo garbo architettonico non disprezzabile: sebbene quella finestra che tagliando l' angolo dell' edifizio si vede aperta nel basso di esso sia stata dal pittore pompeiano ivi dipinta sconsiderato di ogni buona ragione di arte. Poichè facil cosa era il vedere, che i vuoti degli edifizi non si fanno mai negli angoli di essi a causa della solidità della costruzione, la quale verrebbe

essenzialmente offesa con indebolir i muri laddove hanno più bisogno di forza.

Curioso pure a vedere si è quell' uomo seduto sopra quel mulo che cammina in questa strada, seguito da un mastino. L' uomo è involtato in un mantello rosso, e porta in testa un cappello simile a quello che gli abitanti della villa usano anche al di d'oggi.

Guglielmo Bechi.

VASO FITTILE alto palmo uno e once 10.

L vaso che qui diamo presenta due serie di figure, una al di sopra de'manichi posti alla sua pancia, l'altra al di sotto. A spiegar la prima ricorderemo che spenta Marpesia regina delle Amazoni, presero di quelle il governo le sue figlie Antiope, ed Otrere celeberrima per la scienza dell'armi, ed assai più per la castità sua. E però dovendo Ercole recare ad Euristeo il balteo di quest'ultima, approdò col fiore della gioventù greca ai lidi di quelle eroine. Ma quivi trovata non avendo Otrere, partita per una bellica spedizione. sedusse Antiope, che conservava gelosamente il balteo desiderato, ed ottennelo. Ecco in breve l'avventura, rappresentata in questo bellissimo vaso. Vedi Antiope armata di doppia lancia, che mostra il sospirato balteo ad Ercole nudo e sedente sopra un masso, su cui è distesa la sua clamide. Egli attentamente contempla l'oggetto della sua conquista mostratogli dalla guerriera. Ha la clava, ed il turcasso, il quale obbliga la

fantasia dello spettatore ad immaginar l'arco appoggiato alla parte della pietra rimasta invisibile. È malagevole dar nome ai due guerrieri che gli son vicini, armati di lance e scudi, in piedi l'uno, seduto l'altro, ed il primo cinto la fronte di un diadema, il secondo con un pileo in testa. Tra i a giovani, che furono compagni ad Ercole in questa impresa, sappiamo, che si annoveravano Stenelo, Deileonte, Autolico, e Flogio, figli di Deimaco da Tricca. Taluni parlano anche di Teseo, ma nissuna conghiettura intorno a questi personaggi ardirei proporre, attesa la grande incertezza che regna in si fatti racconti, singolarmente per essersi perdute le opere di Ferecide Lesbio, Ellanico, Timagneto, Eforo, e gli epici versi di Onata, e l'Amazonide di Posside.

Dietro ad Antiope veggonsi le tre altre A-mazoni incise nell'alto della tavola. Una di queste è accovacciata, e mentre prova l'arco in cui ha incoccato il dardo, accenna alla compagna seduta a terra, che ha in mano la scure. La terza, che sta in mezzo ad esse in piedi, è in atto di camminare, e pare che prenda parte a quel che si passa tra le compagne. Stringe due

lance ed è armata non della *pelta*, ma dello scudo rotondo.

Sotto questa rappresentazione ne veggiamo dipinta nella tavola VI un'altra anche bellissima ed è una festa bacchica chiamata Como Dionisiaco Διονυσου Κωμος, Κωμος Ευΐου Θεου. Una schiera di uomini e donne, travestiti chi da Bacco, e chi da Satiro, chi da Sileno, e chi da pazza baccante, andava correndo pe' villaggi e per le città e diffondeva per tutto la piena della gioja che sentiva nel cuore. Motti lascivi, frizzi spiacevoli, oscene canzoni, esagerate danze, alte voci ed acute, e suoni d'istromenti con esse, annunziavano l'allegria con che il nume di Nisa animava i furibondi tiasoti. Colui, che qui guida la turba ebrifestante, ha la fronte cinta d'ellera, e gli attributi di Bacco, il cantaro ed il tirso. La baccante che lo segue stringe nelle mani il procoo ed il tirso, ed ha sulla veste la pelle di pantera detta παρδαλις. Sieguono costei un satiro che suona la tibia, un'altra baccante ed un altro satiro armati di tirso. Viene appresso una donna con in mano una ferula mancante di una foglia caduta forse nell'orgiasmo: essa parla col satiro,

che le presenta l'anfora. Dietro a costui veggonsi un' altra donna con vaga corona in mano, un satiro armato di tirso, ed una seconda donna tenente in mano un otre, tutti tre rivolti al vecchio satiro, che chiude il quadro, e che sta in atto di voler agitare la ferula, ed il piede alza con una mossa assai forzata. La morbidezza dei panneggiamenti, la distribuzione dei personaggi, le loro mosse naturali ed animate, lo spirito di tutta la pittura fanno questo monumento assai caro agli artisti; ma i tre vasi tenuti in mano dalle tre figure descritte lo rendono preziosissimo anche agli archeologi. Questi vasi sono dipinti, ed appartengono appunto alla classe di quelli che si trovano oggidì ne'sepoleri. È chiaro dunque che siccome al defunto erano serviti in vita pe'riti bacchici, così avevano ricevuto una specie di consegrazione, e da questo uso ed anche dal liquore contenutovi, e dalle bacchiche figure che vi erano effigiate: il perchè si chiudevano nei sepoleri a speranza del bene che nell'altra vita l'anima del defunto poteva ottener da Bacco. E per verità egli era l'invigilatore della palingenesia degli esseri, il riconduttore delle anime al

cielo, il loro iniziatore e purificatore, quegli insomma cui Chirone istesso aveva insegnato i misteri (1). Anzi quell'Amente degli Egizii in cui si personificò il regno della morte, quell'Amente il quale altro non era, che Osiride, per queste attribuzioni appunto fu chiamato Dionisio da Erodoto (2).

Chi poi domandasse perchè un fatto delle Amazoni sia qui unito con una bacchica rappresentanza, non sarebbe difficile la risposta. Quando la dionisiaca religione fu generalmente diffusa, i Greci a rendere splendida la storia di Bacco ed a significar quanto fosse grande la sua forza, favoleggiarono che domasse i nemici più formidabili. E dissero che aveva disfatti i Titani, e meritatosi il titolo di ammazzagiganti (3), e vinta la rabbia di cerbero nell'inferno, ed ucciso il terribile serpente Ladone per cogliere i pomi nell' orto delle Esperidi. E perchè le Amazoni erano state in voce di ferocissime; quindi si

<sup>(1)</sup> Vedi Pausania Arcad. 54. 4.

<sup>(2)</sup> II. 49. 59.

<sup>(3)</sup> Tryastoherup.

pretese ancora che quelle avesse disfatte, come rileviamo da Pausania (1), da Plutarco (2) e da Tacito (3) in cui leggo: Liberum Patrem bello victorem, supplicibus Amazonum, quae aram insederant, ignovisse.

Bernardo Quaranta.

<sup>(1)</sup> VII, 2, p. 525.

<sup>(2)</sup> Qu. Gr. p. 541.

<sup>(3)</sup> III, 61.

AMAZONE MORTA - GUERRIERO MORTO - Torso —
Due Statue giacenti in marmo statuario, la
prima lunga palmi quattro; la seconda palmi due; l'ultimo è in marmo lunense e dell'altezza di palmi due e mezzo.

Poiche ci siamo in più luoghi di questa opera intrattenuti e sulla origine, e su'costumi, e sull'indole guerriera delle Amazoni, ci limitiamo ora alla sola descrizione di una di quelle eroine spenta nello infuriar delle battaglie, espressaci nella prima figura di questa VII tavola. Placidamente giace supina la bella guerriera avendo gli occhi socchiusi, le braccia mollemente distese. Una lancia l'è presso al fianco, ed un'altra spezzata è sottoposta al suo dorso, forse quella stessa che letalmente la ferì nella destra mammella e che le cagionò la morte. La tunica aperta al fianco (1) potrebbe forse far nascere il sospetto che per questa figura

<sup>(1)</sup> Plutarch. Parall. vitae Numae et Licurgi, e Bayfius de Re vestiaria Cap. XIII.

si rappresenti una Spartana, ma il vederle denudata la dritta mammella fa giudicarla più verosimilmente una Amazone, essendo costume di quelle maschie guerriere di portar denudata la poppa destra, come abbiam supposto alla tav. XLIII del terzo volume di quest'opera.

Il seno soverchiamente turgido in una giovane spenta, anzi che attirare una censura al Greco artefice di doversi invece esprimere presso che abbassato nella giacitura supina della figura, gli merita tutti i suffragi della buona critica, la quale intende che il gelo della morte istantanea non permette quel naturale abbassamento. Tutto l'insieme della persona è ben disposto, le forme sono graziose, leggiadre sopratutto quelle del viso, ed un placido riposo è maestrevolmente espresso in tutta la figura.

Non così placidamente, come la bella Amazone, scorgiamo essere spento il guerriero espresso nella seconda figura di questa tavola. Dall'agitata espressione della persona chiaramente si raccoglie che supino egli spirò col desiderio della vendetta. Il suo pugno benchè freddo stringe ancora la spada, e'l suo volto adirato e'l suo rabbuffato

crine ci fan dire col gran Cantore di Goffredo che

- » Alteri formidabili feroci
- » Gli ultimi moti fur l'ultime voci.

La scultura di questa se non è di Greca scuola, è della Romana più purgata, e non ha altro ristauro che la metà della gamba sinistra e la metà delle dita della destra.

Il torso, ultimo oggetto inserito in questa tavola, appartenne ad una figura sedente: il movimento vivacissimo che si osserva in tutte le sue parti, la morbidezza delle forme, massimamente nella parte anteriore, commendano moltissimo questo avanzo della buona scuola Romana.

Giovambatista Finati.

#### VOL. VI. TAV VIII.

Camillo - Statuetta di bronzo alta palmi cinque once 4 e mezza.

Son costanti ed unisoni gli antichi scrittori nello attestarci, che per ministri delle sagre funzioni venivano scelti i giovanetti più belli e leggiadri, come quelli che erano più accetti agli Dei; ed i monumenti dall' antichità pervenutici comprovano a meraviglia il detto di quegli illustri scrittori. All'eccezione di tante cospicue collezioni, il Museo Borbonico serba nella sua estesa raccolta de' bronzi non picciol numero di figure di questi eletti giovani, ed una ne offriamo nella presente tavola VIII, la quale riunisce alla più verde adolescenza la più squisita bellezza di forme. È dessa in piedi con capelli vagamente acconci e fermati sul capo da una gentil fascetta, caratteri costanti delle figure di questi avventurosi garzoni. L'abito è a mezze maniche, ed è secondo il costume de'sagri ministri succinto sulla cintura, giungendo sin sopra alle ginocchia; ed ha le crepide a' piedi. Essa è nell' attitudine di

ragionare, e non ha alcun distintivo nelle mani. E poichè ne informa Ateneo (1) che in Elide si faceva il giudizio della bellezza de'giovanetti da prescegliersi ai sagri ministeri, ed al primo, o al più bello si facevan portar gli arredi del Nume, al secondo la vittima, ed al terzo il liquore pel sagrifizio, potrebbe inferirsi, che il nostro Camillo (2), sprovveduto affatto di tali arnesi, rappresenti piuttosto uno de' ministri delle mense, sebbene fossero anche questi adoperati, come ne istruisce lo stesso Ateneo (3) ne' sagrifizi e nelle altre sagre funzioni, non solo presso de' Greci, ma presso ancor de' Romani.

Giovambatista Finati.

<sup>(1)</sup> XIII. 2. p. 565.

<sup>(2)</sup> Il Bochart Geog. I. p. 396. deriva la parola *Camillus* o *Cadmillus* dall'Arabo *chaduma*, ministrare, quasi *chadmel* Ministro di Dio. Vedi i nostri Accademici Ercolanesi T. II. de' bronzi tav. LVI. n. 8.

<sup>(3)</sup> IX. 7. p. 425, ed Eustazio II. v. p. 1205, e Suetonio Tiber. 44.

Due Statuette di bronzo, la prima, ch'è muliebre, alta palmi due once 9 e mezza; la seconda, ch'è virile, alta pal. due once 10 e mezza.

ABBIAM parlato nel precedente volume (1) di una delle tre figure di mezzo rilievo che ornarono la bigoncia della bellissima quadriga di bronzo ritrovata in Ercolano nel 1739, diamo ora in questa tavola IX le altre due figure, che allora di passaggio accennammo, e che pubblicate pur furono dai nostri Accademici Ercolanesi. Sulla prima figura espressa in questa tavola a sinistra del riguardante, congetturarono que' dotti espositori, che alla corona radiata, alla serietà del volto, alla compostezza degli abiti, e al gran manto che le ricopre il capo altro personaggio non si potesse ravvisare che Giunone Regina, poiche dalla corona radiata è riconosciuta Giunone Regina in una statuetta del Museo Etrusco: così colla testa velata, maniera propria delle

<sup>(1)</sup> Tavola XXXVI.

matrone, è espressa Giunone nelle medaglie; e per osservarsi infine, come nella nostra figura, la veste colle maniche fermate da più fibule o bottoncini nella citata statuetta di Giunone Regina del Museo Etrusco.

Un Apollo riconoscono nella seconda figura di questa tavola panneggiata dal mezzo in giù e co' coturni a' piedi; ed abbenchè non abbia alcun particolar distintivo, può attribuirsi verosimilmente, essi dicono, al dio dell'Armonia, cui la chioma folta ed inanellata, e'l volto giovanile e leggiadro propriamente convengono.

Nacque allora il sospetto fra gli Accademici che queste tre figure potessero appartenere alla famiglia di Augusto, ma non fu ammesso, anche perchè lo stile delle figure lor sembrava della maniera etrusca. Ma le scoverte posteriori, ed un più accurato esame ci persuadono che quel sospetto non sia dispregevole, poichè la statua Pompeiana di Livia Sacerdotessa di Augusto, da noi pubblicata nel terzo volume di quest'opera (1) molto a questa pretesa Giunone somiglia; le fat-

<sup>(1)</sup> Tav. XXXVII.

tezze del supposto Apollo convengono più ad una figura imperiale divinizzata, poichè la chioma, nel modo con che è espressa, non è della consueta acconciatura apollinea; il pallio che covre dal mezzo in giù la figura e va a ripiegarsi sul sinistro braccio, è nel costume delle statue degli imperanti divinizzati, e non già del dio dell' Armonia; i calzari che sono puramente imperiali non possono rivestire i piedi di Apollo; lo stile infine della scultura non può formare ostacolo a questo divisamento, poichè lungi dall'essere del così detto Etrusco, è puramente Romano e dell'aureo tempo di Augusto.

Giovambatista Finati.

Bassorilievo in marmo alto palmo uno once 3, per palmo uno once 8.

Esattezza nel disegno, buona disposizione di figure, ed armonia assai ben intesa, ecco i pregi che distinguono questo bassorilievo. Sopra una sedia, la cui traversa adornano due grifi, è assisa vaga donzella, legata con una tenia i capelli, le solee a' piedi, nuda le spalle ed il petto, ed il resto avvolta in un manto. Essa tiene sulla palma sinistra un pappagallo, il quale per mantenersi in equilibrio mette alquanto in moto le ali e la coda, e si ciba dell'esca che la bella gli porge colla sinistra. Alle spalle sorger vedi sopra un piedistallo fregiato di bel festone di rose una statua, che la destra mammella scoperta e la conchiglia che tiene in mano, caratterizzano chiaramente per la Dea del terzo cielo. Innanzi evvi un Erma del nume di Lampsaco, su cui è appoggiata una fantesca in atto di aspettare. Ognuno comprende qual fosse il genio di una donna che di queste due divinità era devota, e che in mezzo

ad esse godeva sedere. Il perchè io credo potervi ravvisare una giovane data al piacere, venuta sopra un terrazzo o in qualche giardino a respirare le fresche aure, ed a trastullarsi con quel pappagallo recatole dalla fantesca. Così ricordavasi per avventura dell'amante, da cui le si era donato, e che forse dovendo giugnere or ora avrebbe veduto con compiacenza come nell'assenza sua s' intrattenesse almeno con qualche oggetto da mantenerle viva la memoria di lui. Ed all'amante arrivato sarà paruta sì cara in quell'istante da volerne il ritratto, come qui il veggiamo, con in mano quel pappagallo: quale uccello gli antichi ebbero dall'India, o da Psittace città dell'Assiria, donde prese il nome di Psittacus presso i Greci ed i Latini. Ma a'tempi di Alessandro non era ancora conosciuto in Europa, perchè Nearco, che militò con lui, narrava come cosa portentosissima l'aver veduto lo psittaco. Anzi da Callisseno Rodio sappiamo che a'tempi di Tolommeo Filadelfo in Alessandria istessa, come cosa ben rara fu tenuto. E però le gabbie dove custodivasi erano anche esse oggetti ne' quali il lusso prodigava e l'argento e l'avorio, come in quella del pappagallo di Atedio Meliore celebrata dal nostro Stazio. La barbarie poi che ne' secoli di mezzo ingombrò l' Europa fece perdere l' idea di questo uccello, conosciuto di bel nuovo pel commercio apertosi col Levante non più col nome di psittaco, ma con altri derivati dall' arabo babagha, che furono il papagallus della bassa latinità, il papegant, pappegnez, papagaus de' Francesi, il poppingay degl' Inglesi, il papegoje de' Sassoni, il papegoja degli Svedesi, il papanssek de' Boemi, il papagayo de' Portoghesi, ed il papegago degli Spagnuoli.

Bernardo Quaranta.

Solone - Licurgo - Carneade - Tre busti, il primo in marmo grechetto alto palmi due, il secondo in marmo greco alto palmi due ; il terzo in marmo grechetto alto palmi due.

L'ELICI prodotti dell' aureo secolo delle arti greche sono i tre busti in questa tavola espressi, sia che consideri quello del legislatore filosofo di Atene, sia che riguardi l'altro del severo legislatore di Sparta, sia che l'ultimo del proteo dell' eloquenza rimiri. E ragionevolmente il nostro disegnatore diè il primo luogo in questa tavola al busto del gran Solone, come quello di un merito sublime non solamente in paragone degli altri due compagni, ma di quanti altri si conoscano di questo illustre vate e filosofo. E sebbene in esso non è scolpito che il solo ritratto di lui, pure vi è espresso tanto bello ideale, che a prima vista si giudica del sommo grado di perfezione in cui giunte eran le arti all'epoca del greco artefice esecutore.

Sorprendente è la gravità con che è espresso

il severo legislatore di Sparta, ed abbenchè la scultura uniformandosi alla storia chiaramente ci faccia scorgere ch' egli avesse la vista offesa, pur tuttavia questo picciol neo niente deteriora l'aria sua grave e severa.

La fisonomia serena, e tendente presso che al riso, propria di colui che vuol persuadere e vincere col suo dire ogni ostacolo, o contraddizione, è espressa all'evidenza sul volto di Carneade, ed ancor che altro simile ritratto di lui colla epigrafe KAPNEADHE non ne assicurasse la denominazione, sarebbe sufficiente l'espressione del suo volto tanto uniforme a ciò che ce ne han lasciato ricordato gli antichi scrittori.

Questi tre preziosi busti, che or formano il principale ornamento delle gallerie degli uomini illustri del Real Museo Borbonico, appartennero alla collezione Farnesiana.

Giovambatista Finati.

# GRAN CRATERE - di porfido di palmi dodici di diametro.

A quale uso eran destinati i crateri, ossiano grandi tazze, presso gli antichi è ben nc'o a' cultori delle prische usanze, e ricordiam solamente che siffatti utensili, ordinariamente di metallo costruiti, eran proprj de'banchetti, ed in essi mescevasi il vino all'acqua, per quindi somministrarsi in più piccole tazze o bicchieri, a'convitati. Questa costumanza passò dalle città alle campagne, e principalmente ne'villici templi, ove gli antichi ergevano de'grandi crateri, ora di marmo ed ora di terra, per lo servizio de'conviti che seguivano i sagrifizi rurali. Ma la materia in che è sculto il magnifico Cratere in questa tavola delineato non servi al certo ad usi cotanto semplici, nè appartenne a tempi così remoti. I lavori in questo nobil marmo non son comparsi nelle arti del buon tempo di Grecia e di Roma. Solamente sotto Claudio ( al dir di Plinio ) si videro in Roma

alcune statue di porfido, che il Preside Vitrasio Pollione spedi dall' Egitto al suo Signore (1).

Il nostro magnifico monumento con orlo intagliato ad ovoli ha due grandiosi manichi diametralmente opposti. Ciascuno ha due serpi che strisciano colle teste sull'orlo del cratere, e annodate insieme pei corpi s'inarcano uniformemente in alto, e ripiegandosi per fuori colle code ritorte, formano con questo inarcamento un gran manico elegante e ingegnoso. Una gran vitta le stringe, e le annoda nel mezzo, lasciando scappare di sopra come di sotto de' larghi fogliami ondeggianti con quattro papaveri pendenti alla parte interna del cratere ove è graziosamente rilevato un largo guscio di conchiglia che riempie il voto fra una serpe e l'altra. Nella parte esterna sotto di ciascun manico evvi ad alto rilievo sculta la testa di Esculapio, che nella combinazione de'

<sup>(1)</sup> Statuas ex porphyrite Claudio Caesari Procurator eius in urbem ex Aegypto advexit Vitrasius Pollio, non admodum probata novitate. Nemo certe postea imitatus est (Plinio XXXV. § XI.) Un secolo e mezzo dopo l'Era volgare,
e propriamente a' tempi d'Antonino Pio si rese comune l'uso del porfido in
Roma, come si raccoglie da moltiplici monumenti e soprattutto Architettonici.
Vedi il Visconti al T. VI. del Museo P. Clementino.

papaveri e delle serpi, ci fa supporre, che un tanto magnifico cratere fosse stato un fonte lustrale sagro al culto di quel nume. Questo nobilissimo monumento è a noi pervenuto infranto in varj pezzi; ma dietro le ben meditate tracce antiche un ristauro finora in gesso ha supplito quelle parti che mancavano. Un simile cratere anche di porfido e di diametro forse maggiore si osserva al Vaticano; ma non ha nè manichi, nè scorniciatura di ovoli all' orlo. Il nostro formava uno de' primi ornamenti de' giardini Farnesiani in compagnia, per quanto dicesi, di un altro simile, di cui ci rimangono tuttora alcuni frammenti ed il piede.

Giovambatista Finati.

## Due Tripodi - Antico dipinto di Pompei.

Niobe moglie di Anfione signore di Tebe vedendosi in grande stato, e bella, e feconda di prole numerosa venne in tanta vanità da credersi degna degli onori divini, e da poter conculcare le cerimonie di Latona per attribuire a se stessa quel culto. In questo pazzo pensiero Niobe vilipendeva quella iddia, esaltando se stessa, e si predicava madre felice di quattordici figlinoli: i suoi maschi robusti, coraggiosi, fieri ed arditi, come ad uomini si conviene; le sue femmine (come si addice a donne) gentili, dilicate, compassionevoli, e riguardose. Latona all'incontro madre di due soli e smodati figliuoli che imbizzarrivano, il maschio come femmina, la femmina come uomo: poichè Apollo, intonsi i capelli, dilicato nel culto delle vesti e della persona, e tutto mollezza negli esercizii; Diana all'opposto, succinta e corta la tunica, sempre a caccia ed armata; stavale pur male come donzella quel continuo correr pei bo-

#### VOL. VI. TAV. XIII. B XIV.

schi a sventrare le fiere. (1) Delle quali dicerie di Niobe maligne e superbe, fuor di modo sdegnatasi Latona, ne fece un pianto ai figliuoli, che anch' essi furibondi di quelle beffe, ed ambedue saettatori di professione, senza serbar modo nell' ira, con atto che avea più del bestiale che del divino, fecero spietata carnificina di tutti e quattordici i figliuoli di Niobe, trafiggendogli coi loro strali. Nè avuto riguardo alcuno che quei tapini

Innocenti facea l'età novella.

non prima desisterono dal saettare, che tutti gli ebber veduti cader morti ai piedi della madre desolata, che per raffinamento di crudeltà in mezzo a quella strage di tutti i suoi lasciarono viva. Ma Giove, più pietoso iddio, commiserando Niobe, da quell'immenso dolore fatta muta come di pietra (2), la cangiò in rupe sul Sipilo monte della Lidia che sempre sgorga acque in memoria perenne del lacrimevole caso, (3) e che ancora

<sup>(1)</sup> Higinus Fab. IX.

<sup>(2)</sup> Cic. Tusc. Disp. III. 26. Et Nioba fingitur lapidea propter aeternum credo in luctu salentium.

<sup>(3)</sup> Paus. Lib. I. cap. 21. p. 49.

è conformata del dolore di quella madre sconsolata.

A questo compassionevole fine immaginarono gli antichi che fosse stata condotta la famiglia di Niobe dall' empietà e dalla superbia di lei oltraggiosa a quei numi, ed onde sgomentare gli uomini dell' irreligione, di questa smisurata vendetta eternarono e moltiplicarono la memoria scolpendola ed effigiandola nei tempii e negli attrezzi del culto, acciò i devoti avessero sempre davanti gli occhi gli Dei tremendi, quando son oltraggiati, e si mantenessero con questa paura (mezzo sempre efficace) nella osservanza delle cerimonie religiose.

In varii modi è questa favola raccontata ed espressa, di cui la poesia e le arti del disegno fecero spesso subietto alle loro invenzioni, come Omero, Eschilo, Sofocle, Ovidio e tanti altri fra i poeti ne fanno testimonianza, e come anche ce lo confermano, con tanti altri monumenti, le belle statue medicee della galleria di Firenze. E si quelli che hanno scritto, come quelli che hanno scolpito di questa catastrofe, hanno sopra tutto dissentito sul numero dei fi-

#### VOL. VI. TAV. XIII. B XIV.

gliuoli di Niobe: parci però ( e ce ne somministra Ovidio (1) non dubbia prova ) che nel torno di quei tempi, nei quali dovettero esser dipinti i nostri tripodi Pompeiani, corresse fra i Romani l'opinione che quattordici fossero stati i figliuoli di Niobe saettati da Apollo e da Diana, sette maschi ed altrettante femmine, come portano effigiati i nostri due Tripodi.

I Tripodi si consacravano a tutti gli Dei ed erano adoperati in tutte quasi le cerimonie religiose, ma trovati agli oracoli ed al culto di Apollo in ispecial modo si riferiscono a quel dio. E che questi due nostri Tripodi ad Apollo fossero sacri, alla evidente prova della strage dei Niobidi in essi effigiata si aggiunge un altro argomento in quelle teste di Medusa che portano nelle coppe scolpite, a similitudine del bel tripode di marmo nel Museo Pio Clementino, che portando impressi tutti gli emblemi di Apollo ha pure nelle coppe le medesime teste di Medusa effigiate. Le quali Gorgoni suppone il Visconti esser ivi scolpite a denotare il terrore che gli oracoli di quel dio incutevano nei profani.

(1) Ov. Met. Lib. VI. ver. 183.

Guardino i nostri lettori a carte 20 della relazione degli scavi di Pompei del V volume, e troveranno come stiano dipinti in due pilastri verso l'impluvio di uno dei due cortili Corintii della casa del Questore i due Tripodi qui figurati. Di oro ha finto il pittor Pompeiano questi Tripodi: l'uno ha le immagini dei sette giovani Niobidi, l'altro porta le figure delle sette donzelle di Niobe. I tre soliti piedi (che ai tripodi danno il nome ) si alzano come pilastrini a sostegno della coppa o cratere: ciascun pilastro sorge dalla sua base e finisce in un capitello con assai vaghezza di caulicoli e fogliami adornato; due corone frenano e mantengono insieme i tre piedi del Tripode e sono scorniciate con ornamento di ovoli esternamente, nell'interno di dentelli. Come un Tripode porta intorno disposte le sette figure dei sette maschi di Niobe, porta l'altro quelle delle sette femmine, tutti feriti, e tutti spasimanti pel dolore delle ferite di cui si veggono trafitti: e sono con tali contrapposizioni di simmetria fra loro atteggiate queste figure da farci chiaro conoscere, essere state così fatte per doversi insieme l'uno accanto all'altro collocare; poichè sopra

ciascuna corona sono due Niobidi inginocchiati, e sulle corone i più adulti maschi e le più attempate fanciulle; e come sulla base di un Tripode stanno i tre Niobidi più fanciulli, così le tre Niobidi più pargolette sono sulla base dell'altro Tripode, e così anche sta davanti il piede di mezzo di un Tripode il più giovine di tutti i maschi come la più fanciulla di tutte le femmine tiene il luogo a quello corrispondente nell'altro Tripode. La coppa o cratere di questi Tripodi è coronata di vaghi ornati nell'orlo, e baccellata nel ventre e nei tre intervalli tra piede e piede, ha scolpite tre Gorgoni, che tengono in bocca catene d'oro, le quali verso il mezzo dei pilastri congiungendosi in una borchia cerchiano il Tripode con sei festoni.

Che questi Tripodi siano copiati da qualche famoso lavoro di quei tempi, reso celebre per la materia e per l'artifizio, non par congettura da rigettarsi, se si considera con quanto studio ed accorgimento di arte siano inventati ad esprimere nelle quattordici figure su di essi collocate la vendetta di Apollo. Tanto più che impiegar tanto studio ed accomodar così bene una sì dotta

### VOL. VI. TAV. XIII. B XIV.

invenzione a rappresentar questo fatto di Apollo per sola vaghezza d'ornamento non ci sembra avrebbe valsuto il prezzo dell'opera. Ma chechè ne sia, se bellissima è l'invenzione dei due nostri tripodi, non men franca ed ardita ce ne sembra l'esecuzione che dal pennello di valente pittore è certamente sortita.

Guglielmo Bechi.

MISURE di bronzo, provvenienti da Pompei.

ALCUNE misure di bronzo dagli antichi adoperate, poco o nulla da quelle che soglionsi adoperare presso di noi, differenti, si veggon raccolte in questa tavola; e propriamente varii piombi, e compassi, ed un piede. Il piombo da'Latini detto perpendiculum, da' Greci Καθεσος, la cui invenzione Plinio (1) attribuisce a Dedalo, si adopera, com'è noto, per avere la dirittura verticale delle linee, e consiste in un peso posto in punta ad un filo per renderlo, colla sua gravità, perpendicolare. Va tra gli strumenti necessarii alla fabbricazione, e Vitruvio lo mette insieme col regolo, e collo squadro: Uti longitudines ad regulam, et lineam, altitudines ad perpendiculum, anguli ad normam respondentes exigantur (2); e Plinio collo squadro, e coll'archipenzolo, o traguardo: Structuram ad normam, et libellam fieri, et ad

<sup>(1)</sup> Hist. Nat. Lib. III. Cap. 36.

<sup>(2)</sup> Lib. VII. Cap. 3.

perpendiculum respondere oportet (1). Columella parla pure del piombo come strumento rustico da misurare la profondità del solco nel terreno (2). Quattro piombi presenta questa tavola (numero 1, 2, 3, e 4) di una forma presso a poco eguale, ed uno (numero 4) di forma differente; ma che nulla cede a'primi nella dilicata bellezza cui gli antichi miravano anche ne'più comuni e triviali strumenti; e della quale abbiam pure un argomento nel lavoro della faccia superiore a del piombo segnato num. 1. Il compasso poi circinus chiamato da' Latini, e da' Greci diasnens, inventato da Perdice figliuol della sorella di Dedalo (3), usato, come ognun sa, principalmente per formare i circoli: In capitibus, così Vitruvio, circino dividuntur circinationes eorum (4). Tre ne stanno riuniti nella nostra tavola (numero 5, 6, e 7), il primo semplice, in cui son da osservarsi le punte a guisa di foglie, per potersi più agevolmente girar sulle materie dure; giacchè le punte

<sup>(1)</sup> Lib. XXXVI Cap. 22.

<sup>(2)</sup> Lib. III. cap. 13.

<sup>(3)</sup> Meurs. Athen. Attic. II. II.

<sup>(4)</sup> Lib. X. cap. 2.

acuminate, come usansi ordinariamente, si sarebbero rotte assai presto. Nel secondo le punte son ricurve, ed una di esse mobile, onde potesse aversi rivolta colla compagna così al di dentro, come al di fuori. Imperciocchè se il primo si adoperava sulle superficie piane, adoperavasi il secondo sulle curve; e nella parte concava servir si dovea l'Artista delle punte rivolte al di fuori, nella convessa al di dentro. Il terzo in fine ognuno vede esser di quei compassi, che diconsi militari o geometrici o di proporzione, i quali servono a comparar due distanze, e vederne il rapporto, ossia che parte formi l'una dell'altra, o ciò che vuol dire lo stesso quante volte l'una comprenda l'altra. In fine mirasi in questa tavola un piede (num. 8), come chiaro indicano i puntini segnati sulle due facce, l'una orizzontale, l'altra perpendicolare. La prima è divisa in sedici parti, e sedici dita componevano il piede romano; la seconda in dodici, e in dodici once era il piede medesimo distinto, come chiaro scorgesi da'classici. Questo piede si può piegare nel suo centro, e ridursi alla metà per occupare minore spazio;

## VOL. VI. TAV. XV.

quando poi si spiega è fermato nella sua dirittura da quel pezzetto superiore, che per tre perni riman fisso sulla faccia orizzontale.

Francesco Javarone.

### MONETE ANTICHE.

Non molto diverse da quelle che furono esibite nella tavola LXI del precedente volume sono le sei monete di Caulonia, colle quali dassi cominciamento alla tavola presente. Veggiamo in esse lo stesso nume che brandisce colla destra innalzata un ramo, e tien la sinistra distesa. Il più sovente nel sinistro suo braccio vedesi una figura minore in forzata e strana attitudine. Il simbolo del cervo o della cerva è frequentemente ripetuto sia nel ritto sia nel rovescio di tali medaglie, oltra qualche altro simbolo accessorio di minor conto, che comparisce ancora in talune di esse. La iscrizione ora più ora men rozzamente scritta ci dà sempre le iniziali del nome della città di Caulonia.

Intorno alla spiegazione del tipo principale delle medaglie de' Cauloniati ho già altrove proposte talune conghietture, per le quali ho creduto potersi in esso ravvisar Bacco (1), ed in altra

<sup>(1)</sup> Vedi il num. VI del mio giornale numismatico pag. 24 e seg.

occasione ragionerò anche più estesamente di questa spiegazione.

Le sei ultime medaglie della tavola appartengono alla superba Crotone, la cui gloria, potenza e dovizie, ove tutte le altre antiche memorie ne fossero andate smarrite, dalle sole medaglie che ne son rimase, sarebbero attestate. I tipi di queste belle medaglie sono particolarmente relativi alle divinità che in Crotone aveano culto particolare, tralle quali nessuna è certamente più conta di Giunone, il cui magnifico tempio erettole sul promontorio Lacinio dielle il cognome di Lacinia. Pare sicuro che la testa di quella dea ornata sovente di mitella, e di ricco monile, e vista di fronte, sia quella appunto che si osserva nelle monete segnate col n.º 7, 8, 12. Il rovescio di queste ci mostra in tranquilla attitudine un altro nume de' Crotoniati, cioè Ercole, che essi in altre loro monete denominano deduttore della loro colonia ( ΚΙΟΙΣΤΗΣ ). Oltra i suoi soliti attributi questo dio ha nella sua destra il tanto celebre vaso da bere, per cui fu egli distinto col soprannome di bibax. Nella moneta 11, che è molto più rara delle altre, si effigia Ercole fanciullo in atto di strozzare i serpenti, e dall'altro lato è la vaghissima testa dell'intonso Apollo. Al qual nume eran pure devoti i Crotoniati, come ne fa fede anche la medaglia nel n.º 10 colla testa, il tripode, il ramo e le bende di esso.

Più singolare di tutte le altre è la medaglia del n.º 9, nel cui ritto crediamo ravvisare l' effigie giovanile del fiume Esaro, che scorreva presso Crotone, e di cui in altre medaglie di argento vedesi pure effigiata la testa coll'aggiunto nome ΑΙΣΆΡΟΣ. Nel rovescio vedesi colle iniziali del nome della città una civetta, poggiata sopra una spiga, tipo che si osserva pure in talune medaglie metapontine. Ed anche nelle medaglie di *Butuntum* è dall'una faccia la testa di Pallade, e dall'altra la spiga.

L'iscrizione intera è nella medaglia n.º 11, KPOT $\Omega$ NIATA $\Sigma$  (cui pare doversi supplire la voce  $\delta \tilde{\eta} \mu o s$ ), e nella 12, giusta il più solito stile, KPOT $\Omega$ NIATAN.

Francesco M. Avellino.

Due ritratti, uno in tavola di Raffaele d'Urbino, l'altro in tela di Tiziano.

Due bellissimi ritratti presenta questa tavola XVII, uno opera di Raffaele, l'altro di Tiziano. Bellissimo è quello di Raffaele, e dipinto quando ancora l'Urbinate non avea cominciato ad usare nelle ombre quel soverchio nero che ha reso men trasparente il colorito degli ultimi suoi lavori, di modo che in questo ritratto il tono delle ombre è quell'arancino che si scorge in tanti altri ritratti appartenenti alla medesima epoca, fra i quali, lo stupendo della Fornarina, che adorna la Tribuna della Galleria di Firenze. In un fondo di architettura (il cui tono freddo e grigio rende appariscente la figura che vi è campeggiata) si vede fino alla cintura un uomo barbato di robusta, sebben non giovine età, tutto vestito di nero, con la sinistra sopra il fianco e con la destra impugnando l'elsa di una spada. La parlante vivezza della testa, la correzione del disegno, e la maestria del tocco convincono esser questo bel lavoro dipinto da Raffaele, quando stava tra la sua seconda e la sua ultima maniera; poichè senza avere quell'oscuro soverchio, che offende gli ultimi lavori dell' Urbinate, racchiude tutti i pregi del suo ultimo fare. Dubitiamo però, come si vuole da alcuni, esser questo il ritratto del Tibaldeo Giureconsulto e Poeta famoso in quel tempo, ritratto che il Bembo in una sua lettera celebra con bellissima lode. E questi nostri dubbii ci vengono dal conoscere un ritratto (1) che dalla galleria dei Duchi di Modena passò dopo varie vicende in proprietà del Professore Scarpa, il qual ritratto ha gesti, abiti, ed emblemi che qualificano a meraviglia il Poeta e Giureconsulto Ferrarese, mentre il nostro dà a divedersi come uomo di arme più che di lettere con quel gesto d'impugnare la spada che sentitamente il pittore gli ha dato. Che che ne sia, stupendo è questo nostro ritratto, e valevole a ricordare l'arte impareggiabile del massimo fra i pittori.

La frequenza ed i favori, che Tiziano ebbe nelle corti di Carlo V e Filippo II, gli diè occa-

<sup>(1)</sup> Vedi Vita di Raffaele del Sig. Quatremere voltata in italiano e ampliata dal Sig. Longhena. Milano 1829.

sioni moltissime di far ritratti a persone in quei regni qualificate, di una delle quali, che non sapremmo raffigurare, deve esser l'effigie in questo quadro dipinta, che appartiene all'ultima maniera del Vecellio. Attempato, venerabile nello aspetto, tutto vestito di nero ed insignito del toson d'oro sembra in questa tela, piuttosto viva che dipinta per opera di Tiziano, una mezza figura; tanto è vera, parlante, e semplice, come la natura, sì nella mossa che nel colorito. Come compagni di situazione possono star vicini di merito questi due lavori, che così riuniti presentiamo ai nostri lettori.

Guglielmo Bechi.

NETTUNO ED AMIMONE - Dipinto di Pompei.

L'AMOROSA avventura di Amimone e di Nettuno è una di quelle che nei tempi antichi fu più di ogni altra con infinite varietà narrata dagli scrittori, e rappresentata dagli artisti. Ed o che la mentovata bella mentre divertivasi a caccia in vece di una fiera ferito avesse un Satiro, o che andata ad attingere acqua, vinta dalla stanchezza ed abbandonata al sonno, fosse rimasta colta da quel lascivo; certo è che la sventurata per liberarsi dal brutto aggressore, invocò Nettuno. Il quale pietà ne senti, ed in compenso della conceduta protezione le chiese amore, come rileviamo dalle parole, che Eschilo pose in bocca del nume in un dramma satirico di cui ci sono arrivati due soli frammenti:

Σοι μεν γαμεισθαι μορσιμον, γαμειν δεμοι (1). Sposa il destin ti vuol, ma sposa mia.

Ecco dunque nel dipinto, che qui illustriamo

(1) Vedi Ammonio p. 59. ed. Walken. Un altro verso dello stesso componimento è in Ateneo Lib. XV. p. 690.

la vaga donzella in atto di correre al dio del mare, scalza e nuda tutto il corpo se non quanto un peplo da lei alzato colla destra per essere meno impacciata in fuggire, la ricopre dalla metà della sinistra anca in giù. Ella arrivando al re dell'onde gli protende la mano in atto d'implorare aita, ed egli, con quell'aspetto che pietà disserra, le porge la sua dalla rupe dove siede. Il dio è nudo, ed il manto sottoposto alle anche, perchè l'asprezza del sasso non lo incomodi (1), gli copre solamente la coscia e la gamba sinistra. Così lo spettator può contemplare la spalla, e l'ampio petto, che fin dai tempi Omerici furono caratteri proprii al nume del mare (2), ed ammirare il sapere dell'artista inteso a rappresentar la musculatura con quella perizia che la diligente osservazione del nudo, e l'imitazione de'grandi modelli gli avevano procurata. Il Nettuno del nostro quadro tiene inoltre colla manca il poderoso tridente, ha in testa la causia usata dagli uomini di mare, e da questa scendono in-

<sup>(1)</sup> Così comparisce in molte monete. Vedi Eckel. Num. vet. anecd. Pag. 56. Doctr. N. V. T. 2, p. 26. I. T. p. 34, n. 85.

<sup>(2)</sup> Iliad. II. v. 478.

anellati i capelli. Folta ed incolta barba gli ombreggia il mento, e negli occhi gli trasparisce quella compassione onde viene spinto ad accogliere la fuggitiva donzella. Costei ha i pendenti alle orecchie, il crine imprigionato in un reticolo, e ci sorprende non tanto per la espressione del volto e pel magistero con che son trattate le pieghe del suo peplo, quanto per la bellezza del suo corpo e per la concinnità che si osserva nella disposizione delle braccia e delle mani. A muover le quali con grazia ed armonia vi era presso i Greci un'arte squisita detta chironomia (1), arte carissima alle danzatrici da cui e pittori e plastici e statuarii prendevano ad imitare le più belle mosse, e con quelle cercavan pregio alle opere loro.

Bornardo Quaranta.

<sup>(1)</sup> Vedi il trattato fattone dall'Irlandese Austin Chironomia or a Treatise on rhetorical Delivery London 1806, chapt I. p. 11.

1

Frisso ed Elle - Dipinto Ercolanese.

L'AVVENTURA di Frisso e d'Elle si famigerata per le narrazioni di Esiodo, di Ovidio, d'Igino e di parecchi Scoliasti, è quella che ci rappresenta questa tavola. Costoro erano figli di Nefele e di Atamante, ma questi invaghitosi d'Ino fu cagione a Nefele di volarsene per gelosia in Cielo. Ino frattanto per toglier la vita ai figli di Nefele, onde il padre loro non più rammentasse i passati amori, abbrustolò tutte le biade che doveano servir di semente, la qual cosa avendo isteriliti i campi produsse un'orrenda carestia. Afflitto Atamante per siffatta calamità spedì un messo il quale consultasse l'oracolo per conoscere un rimedio da cessar tanto male. Di che informata Ino subornò quel messo, e gli fece dire essere volere de' Numi che i figli di Nefele fossero sacrificati. E tanto forse avveniva, se un montone con voce umana avvertiti non avesse quegli infelici a prender la fuga, offrendosi esso medesimo a trasportarli sul dorso. Ed eccoli vicini già a scampare da ogni pericolo valicando in dorso al velloso quadrupede un mare, dove soli pochi guizzanti delfini possono essere testimonii della loro fuga. Ma Elle sventuratamente cade nell'onde, ed indarno invoca l'ajuto del caro fratello, indarno tende a lui in atto pietoso le mani. Essa resta in quell'acque cui dà il nome di Ellesponto, e fa che al germano sia in odio una vita, che la vita della sorella salvar non può. Ognuno vede con quanto di maestria il pittore abbia espresso questo fatto nel quadro che illustriamo. Scarmigliata i capelli, la bocca aperta per impetrar soccorso, facendo tutt'i sforzi per reggersi con mezzo il corpo sul mare, Elle rivolge la destra a Frisso, che la sua cerca di porgerle spostandosi tanto che quasi quasi è per dividere la disgrazia della sorella (1), ma il quadrupede che a fior d'onda galoppa ciò non permette. Anzi tanto più si addolora questo giovine disgraziato e tanta maggior compassione genera negli animi di chi lo guarda, quanto più vicina è la sua mano a con-

(1) Cost Ovidio Fast. III. 865.

Pene simul perüt dum vult succurrere lapsae Frater, et extensas porrigit usque manus. giungersi con quella d'Elle. L'idea di un gran male senza rimedio schiaccia l'anima dell'uomo e la rende quasi stupida. Siavi per poco chi voglia e possa liberarnelo, la speranza messa in tumulto dal piacer di vivere ravviva lo sventurato; ma se quella resti delusa la morte gli riesce doppiamente-crudele.

Bernardo Quaranta.

Animali per cucina, e commestibili — Antichi dipinti Ercolanesi.

I quadri che diamo in questa tavola servirono probabilmente ad ornare qualche stanza da pranzo; e belle cose potremmo dirne se avessimo le opere che sull'arte del cuoco scrissero Pantaleone, Misteco, Zopirino, Sofone, Egesippo, Passamo, Epeneto, Eraclide Siracusano, Tindarico Sicionio, Simonattide da Scio, e Glauco Locrese appellati i sofisti dell' arte cibaria. Ma giacchè il tempo ci ha invidiati sì fatti gastronomici tesori, saremo contenti di quelle scarse notazioni, che si ricavano da alcuni autori fino a noi pervenuti. Adunque nel primo dipinto si veggono pendere da una parete quattro anitre vive, e giacer legate sopra una tavola due gazzelle, animali che fornivano agli antichi dilicati bocconi. Le prime secondo il testimoniar di Ateneo (1) s' imbandivano nelle mense, comandate a gran

<sup>(1)</sup> Lib. IV p. 129.

festa, come fu quella delle nozze di Carano il macedone. Le seconde poi appartengono alla specie detta antilope rupicapra, si trovano negli Abruzzi, e sono di sapore squisitissimo. Laonde meritamente erano stimate dagli antichi per le migliori tra le carni caprigne, solito pasto degli Eroi Omerici, e buonissimo nutrimento, tal che un Atleta Tebano, come narra Ateneo (1), superava in forza tutt' i suoi contemporanei, solo perchè di esse cibavasi.

Nel secondo quadro vedesi un vaso, dietro a questo una specie di salsiccione che mal si distingue, e sulla tavola un capretto. Gli antichi lo avevano come squisito: ma il primo vanto era di quello venuto dall' isola di Milo, o strappato dalle fauci del lupo (2).

Nel terzo finalmente son dipinte due fiscelle dette ταλαροι. Da quella che è rovesciata esce la ricotta. Vicino evvi il pedo pastorale, e due capponi. I Delii si attribuivano l'onore di aver trovato il doloroso metodo pel quale questi vo-

<sup>(1)</sup> Lib. IX p. 160.

<sup>(2)</sup> Polluce VII. X. 22. Erdonimor wadaier idequa epiços en Madore

latili riescono atti ad ingrassarsi, e Varrone lo descrive. (1)

E qui non è da trasandare che siffatte pitture si chiamarono xenia; che è come un dire cose regalate agli ospiti. Perciocchè i Greci dilicati come erano nelle maniere, e ricchi di fortuna, quando accoglievano gli ospiti in casa, nel primo di gl'invitavano a pranzo, ma ne'giorni seguenti mandavano loro in dono ed uova, e cacio, e frutta, e polli, e capretti, e volatili di ogni maniera. Onde i quadri come i nostri presero lo stesso nome degli oggetti che vi erano rappresentati (2).

# Bernardo Quaranta.

<sup>(1)</sup> Lib. 3, c. IX. Gallos castrant ut sint capi candenti ferro inurentes ad infima crura, usque dum rumpantur: at quod extut ulcus oblinunt figlina creta.

<sup>(2)</sup> Vitruvio Lib. VI. c. 10. Nam cum fuerunt Graeci delicatiores, et ab fortuna opulentiores, hospitibus advenientibus instruebant triclinia, cubicula cum penu cellas. Primoque die ad coenam invitabant, postremo mittebant pullos, ova, olera, poma, reliquasque res agrestes. Ideo pictores en quae mittebantur hospitibus picturis imitantes xenia appellaverunt. Auche Filostrato nelle immagini (I, 31, II, 25) chiama gena due quadri di questo genere.

# GROTTESCHE Pompeiane.

SE in tutto le antiche arti prevalgono sulle moderne, la loro maggioranza principalmente apparisce nella parte decorativa. Di fatti varia, graziosa ed oltremodo vivace era la loro maniera di dipingere le case, di cui tanti belli esempii ci somministrano non solo le case ma anche i più piccioli tugurii della nostra Pompei, quanti, osiam dire, sarebbe difficile raccoglierne dai più suntuosi edifizii dei nostri tempi. Così un punto solo pressochè impercettibile del mondo antico risplende ora tanto da quasi ecclissare tutto il mondo moderno; troppo è vera ed incontrastabile la preminenza di quei tempi sui nostri nelle arti del disegno. Che se gli ornamenti di una mezzana città della Campania raccolti da tanta rovina riescono così cospicui agli occhi nostri, cosa sarebbero stati quelli che Roma e la Grecia racchiudeva nelle principali città?

I frammenti di parete che in questa tavola presentiamo erano dipinti nell'abituro di un Pompeiano che rallegrava pur nullameno la sua umile fortuna degli ornamenti della pittura. L'intonaco su cui son dipinti, è quello stesso stucco levigatissimo che si ammira in tutti gli avanzi delle antichità Pompeiane, su cui i colori si son mantenuti vivaci e lucidi a meraviglia.

I compartimenti di queste grottesche sono rossi e neri. La colonna spirale con la sua base che si vede nel basso, è dipinta gialla come di oro, e di color naturale sono le altre cose in questo bizzarro dipinto rappresentate, come il Tritone e'l Putto che guida un Delfino che stanno nel basso, e il Cavallo alato, le maschere, la Capra e le uve che si vedono nell'alto.

Facciam mostra di queste grottesche ai nostri lettori per far loro vedere come i poveri di Pompei avevano ornate le loro case, che i poveri di oggi giorno hanno per cosa rara l'aver solo e di rado imbiancate.

Guglielmo Bechi.

Vaso greco dipinto — alto palmi due once 4 e mezza.

La rappresentanza di questo vaso essendo una delle comunissime fra le bacchiche, non è per verità tanto stimabile. Essa però ha delle circostanze così nuove, e così poco osservate fin ora che desta interesse sì agli archeologi che agli artisti.

Son dipinti nella sua parte nobile due Satiri, e due donne co' loro soliti accessorii, e nel mezzo un giovine mollemente seduto, e che occupando il primo posto, dà chiaro a conoscersi per un Bacco. La lira nelle mani del Satiro sedente a terra ce lo indica per Comos, ed il vaso che questi ha vicino, potendo attribuirsi all'altro, lo fan sospettare un Simos (1). Le due donne in conseguenza non possono essere che seguaci del nume, di cui esclusivamente si occupano.

Questo soggetto, ripeto, è poco interessante: ma se con occhio esperto si esamina il vaso, si

<sup>(1)</sup> Vedi la Tav. XLV. del Vol. II.

vede che non abbiam torto di renderlo di pubblica ragione.

Osservandolo attentamente, e ricordandosi ciocchè dicemmo altra volta (1) si riconosce chiaro che l'artista meno valente, al quale si affidava il vaso, acciò vi avesse disteso il campo nero (ma rispettando tutti i contorni del soggetto già marcatovi) nel nostro caso ha mancato al suo dovere. Egli sia per ignoranza, sia per trascuraggine, in vece di campire di nero quella parte che l'autore aveva destinata per fondo della sua composizione, e lasciare libere sì le figure, come gli accessorii, ha passato senz'alcun riguardo la tinta nera anche su i contorni di questi ultimi. Quindi la composizione rimasta ora visibile a tutti, si trova mancante de' suoi aggiunti (2), e perciò a primo colpo d'occhio sembra non ragionata, ancorchè il primo artista l'avesse messa regolarmente insieme.

La mossa della donna che sta innanzi al Bacco, ed il gesto delle sue braccia e mani mi

<sup>(1)</sup> Si legga la Tav. XXIX del Vol. II, ed il nostro Metodo degli antichi nel dipingere i vasi. 1813.

<sup>(2)</sup> Questi aggiunti si trovano nella tavola in linee punteggiate.

han condotto a questa scoverta. Quella non può essere altro se non una tibicine nell'atto di suonare due tibie, ma queste non si vedono dipinte nel quadro. Un tale positivo difetto mi ha fatto osservare con più diligenza il resto della composizione, e specialmente il fondo nero. In esso, nella parte che esiste tra la testa! di Bacco e quella della donna a dritta del riguardante, si vedono chiaro i contorni di un albero che il pittore vi aveva già distintamente segnato, e poco più sopra verso la testa del Satiro un altro cembalo anche messo insieme, e simile a quello che esiste dalla parte opposta. Or questi due accessorii non si veggono più dipinti a rosso, e rilevati come gli altri, perchè l'antico artista (l'ultimo s'intende che vi ha disteso il campo) ne aveva ricoperti i contorni con la vernice nera, formandovi sopra il semplice fondo, che è quello che oggi si osserva da tutti. Esaminando poi distintamente il campo delle due braccia e mani della donna, appena vi si scorge un piccolo tratto che doveva indicare le tibie, e come questo anche fu ricoverto dal campo nero soprappostovi, così sono rimaste visibili le mosse delle braccia, non

che i gesti delle dita, senza che ora lor si potesse dare significato che corrispondesse all'idea dell' autore. Giova ricordare che i descritti contorni sottoposti, e ricoverti dal fondo si riconoscono dagli occhi accostumati ad esaminare tali stoviglie.

Gli altri due accessorii che si veggono sul piano, non sono definibili con precisione, in conseguenza della indicata ignoranza, o trascuraggine dell'antico artista, e quindi mancanti di quegli aggiunti che gli avrebbero determinati con sicurezza (1). Infatti l'utensile a tre piedi potrebbe essere o una piccola tavola per sostenere cibi, o bevande, o un recipiente nel quale si riponevano vasi col vino, o finalmente un piccolo tripode con profumi. Nel Real Museo sono esempii di simili diversi utensili, ed anche della medesima forma del presente; ma ognuno di essi si distingue per gli anzidetti aggiunti. L'altro oggetto poi che si vede accosto al descritto non sarà mai possibile definirlo, perchè non è com-

<sup>(1)</sup> Per quanto il presente vaso sia stato soggetto al ristauro, questa porzione di cui parliamo non ne ha sofferto alcuno; e quindi le descritte mancanze si debbono attribuire agli antichi.

pleto; ha pure tutta l'apparenza di un piede di qualche utensile, ma quale mai avesse inteso il pittore di eseguire, come indovinarlo?

Anche nel rovescio del vaso si osservano le medesime circostanze. L' Ebe tiene la dritta distesa sulla patera che è sostenuta dalla destra di Giove, ed al vederla ognun domanda cosa s'intende per quel gesto della donna alata, giacchè non si vede altro che la dritta formata in pugno. Ma riflettendosi che nel primo disegno il pittore vi appose un prefericolo e di elegantissima forma, si comprende bene che la ministra di Giove versava del nettare sulla tazza del suo nume, stringendo naturalmente col suo pugno il manico del descritto vaso (1). Il detto prefericolo però che vi era stato già ben disegnato dall'artista, quando compose l'insieme del quadro, fu ricoverto dal campo nero soprappostovi; quindi ora è semplicemente visibile agli occhi esperti. Il braccio sinistro del nume che, come si osserva, è in posizione\_incomoda, e senz'alcun oggetto, nel primo disegno fu ben immaginato, giacchè come si ri-

<sup>(1)</sup> Infatti questa figura fu già creduta Iride da qualche dotto che non si avvide del vaso da noi descritto.

conosce da' tratti celati dal campo, fu così disposto per tener lo scettro.

Il presente vaso dunque può considerarsi come particolarissimo, e nello stesso tempo qual modello da tenersi sempre presente da quegli archeologi che si occupano dell'antichità figurata. Esso loro ricorda non solo con quanta precauzione si debbono fidare alle copie, ma ancora con quale finezza bisogna osservare gli originali, allorchè han essi la fortuna di poterli avere sotto agli occhi. Anche gli artisti volendo giudicare del valore ed esattezza degli antichi, trattandosi di soggetti figurati, dopo questo esempio baderanno a mettere a calcolo non solo il moderno ristauro sofferto dall'antico oggetto, ma bensì le altre circostanze da me accennate.

Can. Andrea de Jorio.

Bassorilievo in marmo lunense, alto palmo uno once 6, per palmo uno once 10, provveniente da Pompei.

Una leggerissima biga guidata da un Affricano e preceduta da un guerriero è il soggetto del Bassorilievo espresso in questa tavola XXIII. I supremi Magistrati degli antichi popoli allorchè mostrar doveansi in pubblico preceduti eran dagli Araldi, o dai Littori. Era questo un uso quanto antico altrettanto universale. Quando Priamo si portò da Achille per chiedere il cadavere di Ettore, si fece precedere da un Araldo (1). Agamennone nello spedire una legazione ad Achille per indurlo a deporre ogni sentimento di vendetta, vi aggiunse Odio ed Euribate in qualità di Araldi (2). I primi Re di Roma venivano accompagnati da ventiquattro Littori. Appunto un Littore o un Araldo a noi sembra il guerriero che qui precede la biga, e ch'è in attitudine di voler eccitare al

<sup>(1)</sup> Omero Iliad. XXIV.

<sup>(2)</sup> Idem. IX.

corso i destrieri, tal dichiarandolo quel bastone, o asta, ond'è armato: ci sorge quindi il sospetto che questa biga fosse destinata a qualche personaggio di pubblica autorità rivestito. E ci conferma in questo sospetto l'osservar decisamente un servo nella persona dell'auriga, il cui ufficio ordinariamente gli antichi affidavano ai servi.

L'attenzione dell'Affricano auriga di corrispondere al volere dell'Araldo, di avviar cioè immantinenti i cavalli, è vivacissimamente espressa sul suo volto; e la bizzarria dell'attitudine dei generosi destrieri, essendo quella che osserviamo ne' cavalli che inaspettatamente sono incitati alla corsa, ne danno una pruova convincentissima; cose tutte che formano un mirabile insieme in questa composizione, da fare intendere a colpo d'occhio l'idea che abbia preceduta a quella che per essa si esprime. Sono osservabili le belle chiome de' cavalli espressamente mozze, onde formino un' elegante curva inalterabile all' urto de'venti e della corsa, e non siano d'inciampo nelle battaglie. Merita pur di essere osservata la terribile maschera della Gorgona espressa sul pettorale di amendue i cavalli : maschere così fatte

venivano spesso apposte dagli antichi e sugli elmi e sugli scudi ed anche ne'guarnimenti de'cavalli per ispirar terrore, come altra volta abbiamo osservato.

Giovambatista Finati.

Guerriero morto — Altro ferito — Testa di Medusa. – Il primo ch'è in marmo grechetto è lungo palmi tre e tre quarti; il secondo ch'è in marmo pentelico è alto palmi due, lungo palmi due e mezzo; la terza ch'è in marmo lunense è alta palmo uno oncia una.

Le primo oggetto in questa tavola delineato ci presenta un guerriero vestito alla Frigia giacente morto sul lato manco. Dalla sua irregolare attitudine facilmente si comprende l'intenzione dello artista esecutore di volerlo esprimere morto nello spasimo del dolore; imperciocchè la cervice coverta ancora da un Frigio berretto e rattrappata sconciamente verso del petto, il braccio sinistro armato di scudo e distratto da dietro verso le spalle, e la gamba sinistra ritirata pruovano abbastanza lo spasimo della morte, in cui l'antico Artefice volle mostrarci esser mancato quel guerriero. E se tranquillamente gli ha fatto cader dalla destra la sciabla ritorta che gli giace d'appresso, lo è solo per mostrarci che già quel prode è spento.

# VOL. VI. TAV. XXIV.

La forma della calzatura e la foggia del vestire, non essendo comuni negli altri simulacri di guerrieri raccomandano non poco questa buona scultura romana.

Un guerriero sedente, ferito e presso a mancare presenta il secondo oggetto di questa tavola. Egli è tutto nudo all'eccezione della testa ch'è coperta di elmo. Nel suo corpo è espresso il dolore che gli apporta una grave ferita al sinistro fianco sgorgante sangue, e che per esser così larga e rotonda non sapremmo determinare se da lancia o da quale altra arma sia stata prodotta. L'attitudine è simile a quella del così detto gladiatore moribondo del Campidoglio, e la scultura è di buono stile romano.

Bella oltre modo è la testa di Medusa a bassorilievo espressa, e che forma il terzo oggetto in questa tavola delineato. Abbiamo nelle precedenti tavole a sufficienza parlato delle avventure di Medusa, e del perchè ritroviamo la sua testa ornata di ale e di sibilanti bisce, e a quale oggetto gli antichi ne ornarono gli elmi e gli scudi de'guerrieri, onde ci limitiam solamente a dire che questo bassorilievo ci sembra desti-

nato per antefissa di qualche monumento sepolcrale, ed in essa vi fu espressa la testa di Medusa per ispirar terrore agli osservatori. Merita però di essere osservato, che in questo monumento la maschera di Medusa è soprapposta all' egida orlata dalle sue corrispondenti bisce, il che non è così ovvio ad incontrarsi in altre sculture di simil fatta. Dobbiamo questo monumento di tipo greco e di ottima esecuzione, agli scavi di Pompei.

Giovambatista Finati.

Amore. - Statua in marmo grechetto alta pal. sei.

Fu celebre presso l'antichità l'Amore sculto da Prassitele pel Tempio di Pario nella Propontide, e sulle informazioni di Plinio (1) sappiamo che colà ebbe fama ed avventure simili a quelle del simulacro materno di Gnido. Alle moltiplici copie che ne restano non si può dubitare della celebrità di quella statua, ed il sommo Visconti (2) inclina a credere, che la figura dell'Amore riportata in questa tavola, la mezza figura di questo Nume esistente nel Museo Pio Clementino, e l'altra ritrovata nell'orto Muti alle falde del Viminale immagini siano dell'Amore scolpito da Prassitele a Pario.

Il nostro è il più conservato, ed intatte ha le ali: la venustà e la più fresca giovinezza sono espresse mirabilmente su tutta la sua persona,

<sup>(1)</sup> Plin. lib. XXXVI, C. 5. Bjusdem (Praxitelis) et alter nudus in Pario colonia Propontidis par Veneris Cnidias nobilitate et injuria. Vedi Visconti Museo P. C. Tomo I, tav. XII.

<sup>(2)</sup> Luogo citato

ch'è in atto di favellare inchinando il capo alquanto a destra e stringendo l'arco nella sinistra: sul prossimo tronco, cui è ligato il turcasso, è gettata la sua clamide in modo che produce un bel grappo di pieghe. La dilicata morbidezza delle sue membra non è stata raggiunta dal moderno ristauro del naso, delle braccia e del turcasso: sebbene il moderno Artefice si sia studiato d'imitarne lo stile e di seguirne le forme. È osservabile la bella sua chioma gentilmente accomodata sulla fronte a guisa dell'intonso figliuol di Latona, e che vagamente inanellata gli scende di qua e di là sin sopra al cominciar degli omeri: questa parte della figura è accuratamente lavorata, senza rimanere in menoma parte alterata dalle commessure delle grandiose ali che vi son connesse. Prima di far parte della estesa raccolta del Regal Museo Borbonico, questa pregevolissima statua formava uno de' primi ornamenti della galleria del Palazzo Farnese.

Giovambatista Finati.

Euripide - Guerriero - Socrate. - Tre busti in marmo grechetto, ciascuno alto palmi due.

I delineamenti del volto del maggior tragico greco sono maestrevolmente espressi nel primo busto di questa tavola XXVI, posto a sinistra del riguardante; ed abbenchè questo marmo sia sprovveduto di epigrafe, somiglia perfettamente ad altri pregevoli busti, e sopra tutto a quello del Museo Pio Clementino (1), il che non ci fa esitare un istante sulla denominazione che gli è stata imposta.

Archimede fu creduto, come tuttora da taluni si pretende, che esprimesse il ritratto del secondo busto di questa tavola. La capigliera cinta da una tenia, la corazza che lo ricopre, e'l brodiero ad armacollo l'annunziano per tutt'altro che per quel sommo Matematico. Dalla lorica e dal brodiero può dedursi che presenti più verosimilmente un guerriero, e da quella tenia un Sovrano.

Digitized by Google

<sup>(1)</sup> Visconti Tomo VI. Tav. 28.

#### VOL. VI. TAV. XXVI.

Privo ancora di epigrafe è l'ultimo busto di questa tavola, il quale posto al confronto co' più rinomati ritratti del sapientissimo della Grecia a quelli esattamente somiglia, e massime al celebratissimo ritratto fregiato del di lui nome, e di una notabilissima iscrizione (1) che in questo Real Museo si conserva. La scultura di questi tre importantissimi busti corrisponde all'epoca fortunata, in cui que' sommi luminari della Grecia diffondevano le loro dottrine per la maggiore coltura e raffinamento dello spirito umano; se non che istituito un confronto di merito fra le tre Sculture, si ravvisa maggior sapere in quella del supposto Archimede.

Giovambatista Finati.

<sup>(1)</sup> Il Ch. Visconti se moltissimo conto di questa iscrizione, e al Tomo VI pag. 42 tav. XXVII, del Museo Pio Clementino ne pubblicò la versione. Vedi la nostra descrizione del Real Museo Borbonico terza edizione pag. 271, e segg. ov'è riportata la descrizione del ritratto, e la interpetrazione della iscrizione data dal lodato Visconti.

Particolari Architettonici venuti dagli scavi di Pompei e di Pozzuoli.

CREDIAMO far cosa grata a' nostri lettori in tenergli conto delle più rimarchevoli particolarità architettoniche che il Museo Reale Borbonico conserva. Di fatti questa tavola XXVII raccoglie due capitelli Pompeiani, due teste di tegole ed un frammento di lacunare rinvenuti in Pozzuoli, e tutti in marmo scolpiti. Il Capitello num.º 1. ritrovato vicino al Foro di Pompei è d'invenzione assai garbata, sebbene di esecuzione mezzana, ed a noi sembra di maniera vegnente dal Greco, quantunque scolpito in marmo lunense, e congetturiamo appartenere a tempi alquanto remoti da quelli, che videro la distruzione di questa città della Campania. Da due foglie di acanto sorgono due foglie acquatiche ad ornare da lato a lato questo capitello, e avvolgendosi nelle cime in due specie di caulicoli fan sostegno sotto l'abaco chiudendo due fogliami, che salgono nel mezzo ad esse a rivestire due steli, i quali girando

verso l'abaco istesso con due spire circondano due rosoni, che arricchiscono ed adornano mirabilmente il corpo di questo capitello.

Il frammento dell'altro capitello contrassegnato col num.º 2 è scolpito pure in marmo lunense, e fu rinvenuto in Pompei ne' portici di Eumachia, e forse sovrastava ad una delle ante delle due porte che nella contigua Cripta introducevano.

Erano gli antichi accuratissimi in adoperare gli ingegni dell' architettura per l'adornezza di ogni qualunque parte de'loro edifizii, e ne' prospetti di essi dove i tetti posavano sul gocciolatore delle cornici per cuoprire ed abbellire insieme le tegole, che fra embrice ed embrice erano poste a cavallo, facevano degli ornamenti conformati alla testa delle tegole istesse; due delle quali in marmo scolpite e dal Tempio di Serapide di Pozzuoli nel Real Museo trasportate, questa tavola ne presenta col num.º 3 e 4 marcate; e queste due tegole di marmo hanno scolpito come due maniere di vasi da cui escono frondi in vario, e bel modo intrecciate. Questo ornamento non solo era usato nei tetti marmorei,

ma anche in quelli di terra cotta, trovandosene tutto giorno in Pompei esempj bellissimi e di capricciose invenzioni con maschere, fiori, animali, ed altre simili vaghezze.

Il frammento di lacunare num.º 5 pure in marmo scolpito ed in Pozzuoli rinvenuto, ha in uno de' due cassettoni una testa di Medusa, nell'altro un rosone. Quei vuoti ne' palchi, o lacunari come dicevan gli antichi, ch'erano fra gl'intervalli che le travi incrociandosi formavano, e che noi denominiamo cassettoni, i Romani gli chiamavano Camerae, come si può rilevare da un passo di Properzio (1) che chiaramente lo esprime: ed il lusso, da' Romani portato all'eccesso, indorando le travi si piaceva di rivestir di avorio questi cassettoni.

Guglielmo Bechi.

(1) Prop. El. 2. ver. 10.

Nec camera auratas inter eburna trabes.

# SEDIE CURULI di bronzo.

Abbiamo qui due sedie curuli dette così da' cocchi su i quali solevano imporsi per poi sedervi, e chiamate da'Greci ancylopodes (1) dalla curvatura dei loro piedi, ed anaclintra (2) per essere sfornite di spalliere. La qual cosa avvenne o perchè tale fosse stata la forma più vetusta delle sedie, o perchè senza spostarle dal sito dove si trovavano, le persone potessero rivolgersi comodamente indietro, e prender la posizione più comoda. La fascia traversa e adorna di festoni, che si vede nella seconda di quelle date in questa tavola, fu lavorata dai nostri artisti, presone il disegno dalle impressioni che avea lasciato sul terreno la fascia antica di avorio marcita. Sarebbe superfluo il dire che di siffatte sedie servivansi per distinzione i Re, i sacerdoti, i dittatori, i consoli, i pretori, gli edili; ma non parmi certamente inutile il ricordare che

<sup>(1)</sup> Ayzukowodes.

<sup>(2)</sup> Arexhirtpe.

in Vetulonio (1) s'introdussero la prima volta, e che dagli Etruschi ne tolse la prima idea Tarquinio Prisco. Coloro che ne avevano l'uso se ne servivano ed in casa e viaggiando, e finanche in teatro, dove a maggior segno d'onore solevano abbellirle con serti di quercia. Anzi morti che erano taluni personaggi che avuto ne avevano il dritto, la loro sedia curule per rispetto si conservava vuota nel circo e nel teatro, come leggiamo di Giulio Cesare e di Marco Marcello. E dai posteri di quei chiarissimi che avevanla usata si custodiva gelosamente qual segno di nobiltà; tal che quando il Romano popolo volle contraddistinguere qualche gran personaggio, una sedia curule gl' inviò, come sappiamo aver fatto con Eumene Re di Pergamo.

Bernardo Quaranta.

(1) Silio VIII, 487.

Maconiacque decus quondam Vetulonia Gentis:
Bissenos hacc prima dedit pruecedere fasces
Et junzit totidem tacito terrore secures:
Hacc altas eboris decoravit honore curules
Et princeps Tyrio vestem praetexuit ostro.

CINQUE VASI DI BRONZO, rinvenuti in Pompei.

I vasi di bronzo che si trovano incisi in questa tavola, sono belli oltre ogni credere, e per la semplicità delle forme, e per la proporzione delle parti, e per la squisita eleganza degli ornati. Tutti servivano a versar sulle mani l'acqua che andava poi a raccogliersi nel sottoposto bacino detto lebete, tutti ebbero il nome di procoi (1) da'Greci, e di gutturnii da' Latini, i quali con queste voci ne descrissero l'uso e la forma. Perciocche prochoos indicò un vaso da cui per la parte anteriore si potesse versar comodamente l'acqua sopra un oggetto senza farne cadere da altro sito, che è come dire un vaso fornito di becco al dinanzi, e di manico al di dietro. Fu poi appellato gutturnio da'Latini, ab eo quod

<sup>(1)</sup> Προχοοι. Polluce VI, 92. Επι δι και τα κατα χιιροι ύδωρ συμποτίκοι τι , χαροιβα μει το ύδωρ Όμπροι καλει. Προχουι δι το ύδροφοροι αγγιιοι, λιβητα δι το ύποδιχομικοι. Ε nel X, 10. Εξαικσταιτί δι εξ ύπιου το προσωποι αποιιπτισθαί διοι. Ο' παιε προχουι τικα εχωι προσοισει, ειαρου του ύδατοι επιχεωι κατα λιβητοι, η λουτηριου τικοι.

per oris angustias aqua guttatim fluat, come dice Festo (1). Allorchè poi serviva a far libazioni era chiamato spondion da' Greci se quelle eran di vino, libion se d'olio (2), e simpulum da' Latini (3). Il primo di questi vasi num. 1 nella parte dell'orlo dirimpetto al becco ha un'aquila scesa a riposarvisi, con un animale tra gli artigli. Intanto un'oca di ciò accortasi, cerca di evitar la morte fuggendo con rapidissimo volo da un cespuglio dove tranquilla giaceva. Così gli antichi non solo soddisfacevano all' occhio colla venustà degli abbellimenti, ma sapevano eziandio mettere in faccenda la fantasia con un sentimento di piacere desto dalla sorpresa, e dalla fuga di grave ed imminente pericolo: il quale scampato sotto gli occhi nostri anche da un essere di altra specie, ci cagiona sempre alcun che di gioja, vedendoci messi in una posizione diversa. Il secondo vaso num. 2 è grazioso per quella zona

<sup>(1)</sup> H. v.

<sup>(2)</sup> Polluce X, 65. Σπονδείον ω τον οίνον επισπενδείς και λοιβείον ω τουλαίον.

<sup>(3)</sup> Varrone de L. L. IV 26. Quo sumebant minutatim, a sumendo simpulum nominavere. E Festo: Simpulum vas parvum non dissimile cyatho, quo vinum in sacrificiis libabatur: unde et mulieres rebus divinis deditae simpulatrices dicuntur.

squamosa, detta ne' prischi libri folidota, che frammezza il liscio e lo scanalato del vaso.

Il terzo vaso num. 3 nondimeno lo vince per la finitezza del lavoro, e pel vago fogliame di cui è adorno, e che s'introdusse a fregio de' vasi dipinti o in rilievo, per ricordare il costume di coronare di fiori i vasi vinarii, onde si rendesse più giojosa col loro aspetto la tavola, e si allontanasse l'ubriachezza coll'odor che spargevano (1). Credo poi che difficilissimo sia, il trovare in questo genere un monumento da poter gareggiare con quello del num. 4. Il Panisco che stimolato da afrodisiaci desiderii, cerca di calmarli strofinando le sue spalle sulla superficie del suo manico, ha espresso negli occhi con una fervente dolcezza tutto il foco di cui brucia. Egli negl'impetuosi stimoli che lo tormentano preme co' piedi giunti un calato pieno di fiori, e stringe colle mani fortemente sul petto le due estremità della pelle onde ha coperto il dorso, e però

(1) Tibulio Lib. II, 5, 15.

Aut e veste sua tendet umbracula sertis Vincta, coronatus stabit et ipse caliz.

E Tertulliano de R. C. § 15. At enim et calix bene sibi conscius, et de diligentia ministerii commendatus de coronis quoque potatoris sui inornabitur.

### VOL. VI. TAV. XXIX.

turgidi e risaltanti compariscono i muscoli delle sue braccia. Ognun vede quanto pregevole sia questa figura finita in tutto, con una perfezione al di là della quale è impossibile all'arte di andare. Il perchè innamorati della bellezza di questo lavoro, non altro diremo dell'ultimo vaso notato col num. 5, se non che potrebbe meritar qualche considerazione se non fosse in compagnia degli altri.

Bernardo Quaranta.

# CINQUE LUCERNE di bronzo.

A soddisfare la giusta curiosità de' miei colti lettori mi piace di ricercar come fosse dagli antichi chiamato quel sostegno su cui mettevano la lucerna. E tanto più di buon grado a far ciò mi accingo, quanto che indarno cercherebbero questa erudizione in Caylus (1), in Montfaucon (2), in Borioni (3), in Passeri (4), ed in Liceto (5), uomini valentissimi che questa parte della vetusta scevografia tolsero particolarmente ad illustrare. Svolti dunque non pochi greci autori, imparo finalmente da Polluce che siffatti sostegni siano stati appunto quelli che furono detti dagli antichi lychnii, o lychnii, o lychnie, o lychnuchi λυχνιοι, λυχνειοι, λυχνειοι, λυχνειοι, λυχνειοι, λυχνειοι (6),

<sup>(1)</sup> Recueil d' Antique III, 145.

<sup>(2)</sup> Antiqu. Expliq. IV 51.

<sup>(5)</sup> Collect. p. 366.

<sup>(4)</sup> Lucernae Sep. p. 450.

<sup>(5)</sup> De Lucernie Antiqu. p. 96.

<sup>(6)</sup> L. X, 115. Και λυχριον μιν , ιφ' ου εντιθεται ο λυχρος, ή παλουμενη λυχνια.

nomi di cui l'ultimo passò a'Latini, come si ha da Tullio: Haec scripsi ante lucem ad lychnuchum ligneum, qui mihi erat perjucundus. Di questo sostegno poi la parte dove situavasi la lucerna, era il pinacion, o pinaciscion (1). Uno de' licnuchi qui dati ha tre zampe di lione che gli servon di piedi, nell'altro si veggono altrettanti delfini per l'uso medesimo, e potrebbono accennare ad Apollo Delfinio. Il manico della lucerna situata sul primo è formato pure da un delfino, il manico di quella posta sul secondo rappresenta la testa di un cavallo con in bocca la briglia consistente in una catenetta da guidare il turacciolo della lucerna.

La lucerna del num. 3 è in forma di un piede nudo, cui un sandalo (2), ovvero una blauta, (3) o una solea, che dir si voglia, è legata con quelle strisce di cuojo chiamate habenae, ligulae (4),

<sup>(1)</sup> Του δι λυχνιου το απιυρυνομινον, ω επιτιθεται ὁ λυχνος, πικακιον η πινακιστιον.

Era detto anche λυχνιου το επιθιμα perchè vien definito dallo stesso Lessicografo,

VI, 110, ὁ τον λυχνον επ' αυτο Φιρει.

<sup>(2)</sup> Nardahor, ed eolicamente sausaner.

<sup>(3)</sup> Βλαυτη.

<sup>(4)</sup> Da ligare.

corrigiae (1) ed obstrigilia (2). Gli antichi con essa solevano percuotere il capo di coloro cui volevano correggere, il che si disse βλαυσουν da'Greci, e caput sandalio commitigare da Terenzio (3). Plutarco ci fa sapere (4) che questa specie di pianelle simboleggiava la custodia della casa. Il perchè qualche accanito emblematofilo, potrebbe credere essersi scelta dall'artista questa forma di lucerna, perchè fosse destinata ad illuminarne le più recondite stanze. Per me, senza oppormi a sì fatto avviso, penso che la varietà della figura in questi monumenti sia dovuta le più volte alla fantasia degli artisti, che cercavano di abbellire in curiose maniere le opere loro affinchè più care così riuscissero. Migliaja e migliaja di antiche lucerne che il tempo ci ha conservato, provano chiaramente quel ch'io dico. E questa, a mio giudizio, è ancor la ragione perchè la lucerna incisa ai num. 4 e 5 abbia per manico la testa di un cane, e quella ai num. 6 e 7 sia

<sup>(1)</sup> Da corrigere, quia solea ita quasi regitur, ut firma sedeat in pede.

<sup>(2)</sup> Quia soleae ita obstringebantur.

<sup>(3)</sup> Eun. V, 8, 4.

<sup>(4)</sup> Qu. Rom. p. 363. Συμβολος οικουριας.

fatta in forma di scudo. In essa all'estremità della periferia al di dentro si veggono tre anelletti destinati per altrettante catenuzze cui sospendevasi. Il forame rotondo, che si osserva quivi medesimo, serviva a mettervi il lucignolo. Un altro ne comparisce in mezzo, per essersi distrutta la mastiettatura che mediante una stanghetta, univa alla lucerna il coperchio dell'infondibolo, ossia del buco pel quale versavasi l'olio. E siccome la lucerna somiglia ad uno scudo, e in mezzo agli scudi solevasi effigiare la testa di Medusa, perciò l'artista il capo di Medusa addolorata vi scolpì in rilievo. Se non che non la rappresentò con serpentine chiome ed orrido aspetto; ma bensì co' capelli artifiziosamente aggiustati, e con quelle guance leggiadre, per le quali da Pindaro fu chiamata calliparea (1), e si meritò l'amor di Nettuno.

Bernardo Quaranta.

(1) Pyth. IV, 51.

## CINQUE VASI DI BRONZO.

L cinque vasi di bronzo che questa tavola raccoglie sono della specie di quelli che i Latini chiamavano Hydriae e che noi diciamo secchie, che ad attingere e conservar acqua sono usati. Nè avuto riguardo alle triviali e disadorne forme delle nostre secchie, e considerando l'adornezza ed eleganza di queste degli antichi dovremo però crederle ad altro uso destinate, mentre oltre il somministrarci le nostre anticaglie infinite ed evidenti prove dell'essere stati gli antichi molto più che noi procaccianti all' ornamento di ogni qualunque maniera di utensile, abbiamo altresì tradizione che adoperavano in questa specie di vasi non solo eleganza ma anche magnificenza, poichè fra le molte rapine dell' insaziabile Verre novera Cicerone (1) alcune secchie di argento. E forse queste splendide Idrie degli antichi raccoglievano nei loro conviti l'acqua nel modo medesimo che i crateri serbavano il vino.

Digitized by Google

<sup>(1)</sup> Cic. IV Verr. C. 19. hydrias argenteas.

#### VOL. VI. TAV. XXXI.

Il vaso distinto col num. 1. è una secchia pompeiana alta once undici, larga nella bocca once nove, nella base sei once e mezza. Hà due manichi fatti al bisogno di trasportarla ed empirla, i quali girando in due bilichi si alzano e si abbassano secondo occorre, e quando si abbassano riposano e baciano l'orlo del vaso istesso onde lasciar libero l'attingere e il travasare ed il versare nel vaso istesso.

L'altro vaso num. 2, pure in Pompei rinvenuto, è anche una secchia ma ad un sol manico alta once nove, larga nella bocca once dieci e mezza, e fregiata nel labbro con una scorniciatura tutta screziata di borchiette di argento che i Latini chiamavano *emblemata* come abbiam detto alla tav. XXXII del Vol. II di quest' opera.

La secchia ad un manico num. 3, anche pompeiana, è alta once dodici, larga nella bocca once dieci, nella base once cinque. A significare l'uso a cui era destinata, di serbar acqua, mostra scolpite nel suo manico quattro teste di anatre.

Di miglior garbo ed eleganza, e più antica di tutte queste è la secchia num. 4 di lavoro greco, che ci viene dagli scavi di Pesto. È alta once dodici e mezza, larga nell'orlo once dieci, nella base once cinque e mezza. Guardino i nostri lettori al buon garbo degli ornati che fregiano i bilichi in cui girano i due manichi di questa secchia, e vi ravviseranno i modi dei Greci, da cui mon si dilungano gli ornati della maggior parte delle suppellettili pompeiane ed ercolanesi.

Ma più adorna e più grande di tutte queste è la secchia pompeiana senza manichi num. 5 la quale è alta once ventidue e mezza, larga nella bocca once dieci, e nella base once nove e mezza. I fregi più in grande delineati, che l'adornano nell'orlo e di lato a lato sono distinti col num. 6. Chi volesse in questi ornamenti riconoscer l'origine di quei modi di adornezza che diffusi principalmente nel lusso orientale, e adoperati industriosamente dagli Arabi hanno nome di arabeschi, se non coglierebbe nel vero non si dilungherebbe certo dal verosimile. Perocchè gli ornamenti di questa secchia pompeiana portano impressa la fisonomia, per così esprimerci, degli arabeschi, sì per quella soverchia ricchezza e tritume di ornati, come anche per quei viluppi e giri di

gambi che si torcono e annodano fra loro tutti screziati di fiori. Questi ornati sono fatti su questo vaso pompeiano a via e forza di stampe, mezzo sovente volte praticato dagli antichi nelle scorniciature delle loro suppellettili a modo di conii come avremo luogo di osservare in altri monumenti di questa specie, ove questa maniera degli antichi più chiaramente apparisce.

Guglielmo Bechi.

### MONETE ANTICHE.

Lungo argomento di erudite discussioni dar potrebbe lo studio delle monete di argento, che veggonsi in questa tavola effigiate; ma poichè l'indole di questa opera non consente un diffuso ragionamento, mi limiterò ad una breve indicazione di queste numismatiche dovizie. Non tralascerò intanto di ripetere l'osservazione già fatta altre volte, che il piano di quest' opera non è già quello di far conoscere le sole monete inedite del Real Museo, ma sì tutti i belli o importanti tipi anche delle edite.

Le prime tre monete Crotoniati ed incuse hanno dall'un lato e dall'altro il tripode, simbolo del culto di Apollo. Pregevoli sono la 1.º e la 3.º per la iscrizione dell' intero nome della città, il quale anche nella terza è scritto bustrophedon. I simboli del granchio e dell'augello trovansi frequentemente anche nelle altre monete di questa città, ed il primo ne occupa talune volte tutto intero il rovescio.

Le monete de'numeri 4, 5, 9 hanno dall'un lato ancor esse il tripode con diversi accessorii, e dall'altro l'aquila, la quale in una di esse pare intenta a divorare un teschio, e nelle altre due, battendo le ali tiene un ramo cogli artigli.

La significazione del serpe che è adoperato come simbolo accessorio del tripode nella moneta 5 e 9 pare additata con maggiore evidenza nella nobilissima medaglia del num. 6, ove lo stesso serpe mirasi trafitto da Apollo accanto al tripode. Dall' altra faccia della medaglia vedesi Ercole, altro nume de' Crotoniati, decorato anche del nome di OIKIMTAM doricamente scritto per OIKINTAM, fondatore. Questa medaglia ha dato luogo a molte dotte osservazioni dell' Eckhel.

Nella piccola medaglia del num. 7 oltre del solito tripode comparisce anche il tipo del polipo assai conveniente alla marittima situazione di Crotone, e quella del num. 8 è tutta allusiva al culto di Apollo.

La moneta del num. 10 è stata fin qui considerata come moneta di Crotone, e pareva che il persuadesse tanto la testa del ritto non dissimile da quella delle altre monete Crotoniati,

quanto anche la iscrizione KPO ch' erasi letta o creduto di leggere in alcun esemplare: ma in quelli tutti che ho veduti fin qui, manca una tale iscrizione, ed invece leggonsi altre lettere alla manca parte del rovescio, le quali indicar sembrano una patria diversa. In un esemplare di tal medaglia che ho veduto nelle mani del ch. Sig. Dottor Giorgio Nott, peritissimo e gentile amatore degli studii numismatici, par che la iscrizione anzidetta leggersi possa ΣΕΝΣΕΡ. Non sembra facile additare di una maniera sicura la città o il popolo di queste nostre regioni che venne con tal nome indicata, e le conghietture che potrebbero proporsi su tal particolare trarrebbero queste nostre osservazioni troppo al di là de' cancelli, ne' quali esser deggiono ristrette.

Le due ultime monete sono fralle più rare della numismatica italo-greca: la prima anzi di esse può dirsi unica finora. Mostrano queste la concordia fra Crotone e la vicina città di *Temesa*, cotanto celebrata fin da' tempi omerici per le sue fabbriche di metalli, alle quali allude senza alcun dubbio la galea che mirasi effigiata nel rovescio della moneta del num. 12, e le gambiere

# VOL. VI. TAV. XXXII.

che veggonsi in altre. Riserbiamo ad altro nostro lavoro anche una spiegazione più ampia di questi due insigni monumenti.

Francesco M. Avellino.

Due Quadri-Uno in tela alto palmi due once 8, largo palmi tre once 4 di Guido Reni; l'altro in tavola alto palmi due once 2 e mezza, largo palmo uno once 7 e mezza di Berardino Luino.

SE nella scuola Bolognese le disavventure del Domenichino fanno maledire alla fortuna che fu tanto avversa ad un si bello e corretto ingegno, il considerare all'incontro i più larghi doni di questa, guasti e resi infruttuosi dallo scorretto vivere di Guido, ci conducono nostro malgrado a convenire in quella sentenza di Tacito, che le disavventure sono più facili a sopportare con integrità d'animo che la felicità, poichè questa corrompe l'animo, mentre quelle gli crescono forza e vigore. A comprovare la qual verità la istoria degli uomini ci somministra infiniti esempj di tanti buoni ingegni nelle avversità costanti al ben fare, e di tanti altri dalla prospera fortuna sviati e corrotti. Fra i quali Guido Reni, come rileveremo da un breve cenno della sua vita, è

principalmente da noverarsi. Nato in Bologna il 1575 fu dal principio indirizzato alla musica da suo padre che con buona fama esercitava quell' arte, ma poi lo diede ad allevare al pittore Fiammingo Dionisio Calvarte, che incominciò ad ammaestrarlo nella pittura. Era Guido appena entrato nel 20.º anno quando volle la sua buona ventura che egli fosse ricevuto nella scuola de' Caracci, ove Annibale e Lodovico cominciarono meravigliosamente ad amarlo, ed assisterlo in preferenza di tutti gli altri loro scolari. Allorquando Guido operava sotto gl'insegnamenti del Calvarte seguiva la maniera forte e scura del Caravaggio, ma l'autorità ed i consigli di Annibale Caracci ne lo distolsero, e fu questo il primo bene di cui andò debitore alla benevolenza de' Caracci. Imperocchè lasciato quel modo, tanto disadatto alla indole del suo ingegno, si fece ad operare per una via a quella totalmente opposta, e all'ignobile composizione de'Caravaggeschi sostituì una composizione elegante e nobile ad un tempo, invece del colorito duro e terribile di quella scuola ne adoperò uno tenero e delicato; ed alla distribuzione di luce ristretta e vibrata ne

oppose una larga ed armoniosa; di maniera che condottosi a Roma quando il Caravaggio teneva il principato della pittura, la maniera di Guido dolce e delicata parve al Giuseppino emulo del Caravaggio la più sensibile ed efficace critica al fare aspro ed oscuro di quel pittore, ed incominciò a dar voce alle opere di Guido più per odio del suo emulo che per amore del bell'ingegno di quel giovine pittore. Paolo V allora Pontefice allettato dalla fama che procurò a Guido questa lotta per lui vantaggiosa con quel dipintore di tanta fama, volle veder le sue opere, e ne restò oltremodo invaghito. D'allora in poi lo ebbe tanto caro che quantunque in quella eccelsa dignità ed in mezzo a si gravi affari, pur tuttavia si piaceva moltissimo di vederlo lavorare ed usava con lui tanto familiarmente, che l'obbligava a coprirsi spesso in presenza sua. Ed ecco, primo dono della fortuna, il giovane artista nelle affezioni di Paolo V Pontefice alle Arti belle oltremodo munifico. I favori de' grandi hanno però sempre una tal mescolanza di amarezze che ne rende tanto più schifi gli animi, quanto più sono di natura elevati e gentili. Quanto il Papa favoreggiava a Guido, altrettanto

gli era contrario il suo Tesoriere, per parte del quale ebbe tanti contrasti a sopportare, che non potendone più, all'insaputa e malgrado del Papa si fuggi di Roma per ritornare a Bologna. Durante quel breve lampo di avversità dipinse i due più famosi suoi quadri dell'apoteosi di S. Domenico, e del massacro degl'innocenti che sollevarono al più alto grado la riputazione di Guido. E qui ci viene all'animo una trista considerazione, e si è, che se quelle avversità gli avessero più lungo tempo durato avrebbe certamente Guido a profitto dell'arte lasciato più gran numero di opere, e meglio condotte. Ma la fortuna tornò nuovamente a sorridergli; perocchè il Papa non potendo vedersi privo di un artista di cui prendeva tanto diletto fece istanza di farlo tornare a Roma. Dura ancora la memoria del trionfo di Guido in questo suo ritorno alla Capitale del Mondo; preceduto dall'aura lusinghiera de'favori del Papa il suo ingresso a Roma ebbe tutta la pompa dell'entrata di un Ambasciatore; perciocchè moltissimi Cardinali mandarongli incontro le loro carrozze fino a Pontemollo, e la somma gioja che dimostrò il Papa nel rivederlo mise

il suggello a queste sue glorie. Nè a queste sole dimostrazioni di affetto si trattenne il buono animo di Paolo V verso di lui, perchè volle anche arricchirlo di ricchissimi presenti. Tutte queste fortune inusitate gli suscitarono contro moltissima invidia, che Guido si risolvè di piuttosto fuggire che combattere, e parti per la seconda volta di Roma. Ricco di fortuna e di fama trovò lavori e favori straordinarj in tutte le città d'Italia ove si condusse, e Bologna, e Mantova, e Napoli applaudirono a' parti del suo pennello. Ma in quest'ultima città la gelosia de'suoi emuli potè più che la generosità de' suoi protettori, e di nuovo tornossi a Roma. In mezzo a tante fortune, tanti guadagni, e sì gran numero di commissioni, dotato di bellissimo ingegno, e prontissimo nell'operare, certamente grandi e stupende cose avrebbe potuto fare Guido nella pittura, ma disgraziatamente datosi alla passione del gioco, questa aduggiò quanto di bene dagli uomini, dal cielo, e dalla fortuna aveva sortito in dono. Misero, disprezzato ed ozioso fini una vita cominciata in tanto splendore di ricchezze, di gloria, e di lavori. Al vizio del gioco che tanto s' insinuò nel suo animo e ne'suoi costumi, è da attribuirsi la mezzanità, trascuratezza, e difetto di studio di tanti suoi lavori che il bisogno di alimentare questa insaziabile passione gli faceva svogliatamente intraprendere, ed in fretta e furia condurre per ritrarne di che soddisfare questa sua dominante passione.

Nel 1642 attempato di anni 67 mori disprezzato da'suoi conoscenti, obbliato da quel Mondo che nella sua giovinezza avealo tanto acclamato, esempio miserabile di quanto sia valevole questo vizio esecrando a guastare, e conculcare ogni qualunque splendida virtù. Nella seconda maniera di Guido sta l'eccellenza del suo operare. In questa la ricchezza della composizione, la grazia e la nobiltà dell'espressione, un colorito chiaro, tenero, delicato ed armonioso, una facilità e grazia di tocco sorprendente contrastano talmente con la trascuratezza, la mancanza di disegno e di esecuzione, la scorrezione nelle estremità, con la fiacchezza di un colorito monotono, e slavato che quasi sempre deturpa i lavori della sua ultima maniera che non sembrano sortiti dall'istesso pennello.

Il quadro di Guido Reni che in questa tavola XXXIII presentiamo, sebbene assai vago di colore e grazioso nel concetto, e verissimo nell'espressione, è pur tuttavia da ascriversi alla terza maniera di Guido, e molte repliche per monasteri, e per devote persone ne fece questo pittore. Rappresenta Gesù Bambino che dorme. Dilicato e tenerissimo è il colorito del corpo del Bambino Gesù, ed il riposo, e l'abbandono del sonno in cui è immerso vi è espresso con tanta felicità che sembra piuttosto vero che dipinto: lascia però desiderare un poco più di studio, e di esecuzione nelle estremità. Gli emblemi della morte e passione, che al Dio fatto uomo erano fin dall'eternità predestinati, sono attorno a questo Gesù Bambino disposti a ricordare il mistero della nostra redenzione.

L'imitatore di Leonardo nel S. Giovanni qui figurato, tanto si è accostato al fare del suo maestro che sembra proprio un'opera del Vinci. È un S. Giovambatista che predica nel deserto, ed i capelli ad uno ad uno sfilati, e le carni così impastate come se i colori l'uno nell'altro fossero piuttosto fusi che mescolati, ed i peli di

# VOL. VI. TAV. XXXIII.

8

quella pelle che lo ricopre ad uno ad uno marcati e piumosi nel tempo istesso, non si possono con più diligenza e con più finitezza dipingere che come si vedono in questo quadretto.

Guglielmo Bechi.

Due Nereidi - Antichi dipinti di Stabia.

GLI Ercolanesi i quali nelle tavole XVI e XVII del Vol. III delle pitture pubblicarono questi dipinti raccolsero intorno di essi larga messe di erudizione di che noi facendo nostro profitto ci facciamo a spiegarle.

Negli scavi di Stabia la primavera del 1760 furono trovate queste pitture che ornavano il centro di due pareti dipinte di un color rosso sanguigno. Consentiamo con gli Ercolanesi nel ravvisare in esse rappresentate due Nereidi, una adagiata sopra una tigre marina che abbevera, l'altra frenante un cavallo marino che la trasporta. Cinquanta erano secondo Esiodo (1), e di una beltà senza menda queste figlie di Nereo abitatrici delle onde del mare, che alla Poesia, alla Pittura, ed alla Scultura suggerirono vaghissime fantasie. Risplendenti di un' eterna giovinezza, e di una delicatissima beltà le cantarono, e le

<sup>(1) 0</sup> so yor. v. 240.

effigiarono gli antichi. Infatti bellissime cantarono Virgilio (1) Aretusa, ed Ovidio Galatea (2),
e bellissime espresse Scopa (3) varie Nereidi ora
sopra Delfini, quando sopra mostri marini, e
talora sopra cavalli marini adagiate: ed anche
l'antico pittore di Stabia dipinse bellissime le due
Nereidi che qui presentiamo.

Cominciamo dal considerare in quella Nereide frenante un cavallo marino che guizzando sembra sulle onde trasportarla. Biondi ed intonsi i capelli come l'Aretusa di Virgilio vedesi bilanciare il dilicato corpo dal collo del cavallo a cui con un braccio si attiene, e lo frena, mentre distende l'altro braccio a tenere il lembo di un panno, quasi vela, enfiato dal vento; che di color verde cupo orlato di giallo si dispiega dietro il corpo della Nereide, e contrapponendosi col suo colore fosco al niveo candore del bel corpo della ninfa la fa più appariscente, e più vaga. Il cavallo è di color verde mare in tutt'i suoi membri, poichè ha testa, schiena, petto,

<sup>(1)</sup> Georg. IV ver. 352.

<sup>(2)</sup> Met. XIII ver. 789.

<sup>(3)</sup> Plin. XXXVI V.

e gambe di cavallo, e finisce in flessuosa coda di pesce. Conformazione chimerica che diede a questi mostri immaginarii, secondo Nonio, il nome di Hippocampos, e di Campas secondo Festo. Questa bella Nereide porta due smanigli di oro che le cingono i polsi, ed un cordone, o catena di oro che se le incrocia sul petto; questo è forse a sostegno del peplo che le sventola dietro gli omeri, poichè soventi volte, e sempre a figure di donne seminude, abbiamo ravvisato questo ornamento nelle antiche pitture Pompeiane, come fra le altre in questa istessa Opera potrà vedersi, confrontandosi la tavola XVII del Vol. II. Quanto sia ben mossa e composta questa figura, con qual concordanza di grazia sia atteggiato il suo bel corpo, e sventoli il panno dietro di essa, e si muova il cavallo, più efficacemente che molte parole una sola occhiata lo esprime, ed osiamo predicare questo dipinto col suo compagno capilavori dell'antica pittura.

Sopra una tigre marina, verde color del mare, che in tortuosa coda di pesce finisce essa pure come il cavallo, si vede di schiena adagiata una Nereide, mossa ed atteggiata con impareggiabile maestria. Apre la tigre la ingorda bocca a lambire una patera d'oro che la Nereide gli porge di sotto con una mano, mentre con l'altra da sopra la testa vi versa dentro da un gutto un liquore. Una zona, verde smeraldo, svolazzante, ed attaccata ad armacollo con un laccio d'oro alla Nereide, è il solo suo vestimento. Sebbene di garbo di composizione, e di fuoco di esecuzione gareggi con questa l'altra sul cavallo marino descritta, a noi però sembra questa più nuova, ed osiam dire più bella invenzione, quanto da cosa bellissima altra cosa bellissima anche essa può essere disuguale. L'abbeverare che fa questa Nereide una tigre marina fè sovvenire gli Ercolanesi di un Inno di Orfeo che canta le Nereidi come le prime insegnatrici de'misteri di Bacco, e di Proserpina. Non ci triboleremo l'intelletto col volere in queste pitture trovare a forza quelle allegorie fuori della Mitologia che il mondo moderno più che l'antico ha avuto bisogno di adoperare, e lasceremo esclamare alcuni davanti queste figure; veh! la giovinezza che solo seguita e nutrica chimere, espressa con quella bella donna che è trasportata da una tigre chimerica che abbevera ed accarezza, e veh! anche la giovinezza che nella vita umana corre come vento in quell' altra giovine simbolizzata, che da un Cavallo marino intollerante del freno è portata via. Imperocchè simili allusioni hanno più le sembianze de' nostri tempi di quello che ritraggano degli antichi, che ai simboli, ed alle allegorie avevano una mitologia varia, multiforme, e presso che tutto capace di esprimere, e ciò per usitato e conto sentiero senza ingarbugliarsi negli spesso indissolubili viluppi delle allegorie, di cui i moderni hanno qualche volta anche senza bisogno abusato.

Guglielmo Bechi.

Due Pitture antiche. - La prima ch'è rotonda ha palmo uno, e oncia una e mezza di diametro: la seconda è alta palmo uno, e once 2, larga palmo uno, ed once 5.

L quadretto rotondo di questa tavola, già pubblicato da'chiarissimi accademici Ercolanesi, rappresenta il busto di un vago giovine nudo la spalla dritta ed il braccio, il resto coperto. L'edera dalla quale è inghirlandato può farci ravvisare in lui un poeta; poichè quel frutice fu presso gli antichi risguardato come premio alle dotte fronti de'vati. E per qualche favorito d'Apollo il dichiara eziandio il volume che tiene in mano, sapendo noi che così rappresentato siasi ed Omero e Pindaro. Veder poi che su quel volume egli appoggi il mento, è chiarissimo indizio di meditazione. L'anima, che riconcentra le sue forze ad un punto solo, abbandona, direi quasi, il governo delle membra corporee, il perchè queste prendono 'l' attitudine del riposo. Onde veggiamo uomini occupati in grandi pensieri, far sovente del braccio sostegno alla testa. Pare inoltre che il giovine dipinto nel nostro quadro faccia trasparir nel suo volto un'aria d'incertezza pel dubbio in cui è di aggiungere nuova corona alla già ottenuta. Più i suoi prematuri trionfi avranno aizzata l'invidia, più temerà gl'intrighi de' suoi umiliati rivali.

Anche in atto di meditare è la donna che tiene in mano un libro a due tavolette, e lo stile scrittorio avvicinato con grazia al mento. L'altra che le sta indietro sarà la confidente de' suoi amori la quale aspetta con impazienza di ricevere e portare il desiderato messaggio. Ma la prima che il dovrà a lei consegnare par che dall' impeto della passione si trovi alcun poco imbarazzata, come lo fu Bibli in una simile occasione descritta in alcuni bei versi di Ovidio (1)

### (1) Met. IX , 521.

Dextra tenet ferrum, vacuam tenet altera ceram Incipit et dubitat, scribit damnatque tabellas, Et notat et delet: mutat culpatque, probatque Inque vicem sumtas ponit, positasque resumit. Quid velit ignorat: quicquid factura videtur Displicet: in vultu est auducia mixta pudori.

# che io così traduco:

La sua destra lo stil, la manca stringe

Due tabelle cerate ancor non tocche:

Comincia un tratto, vi si arresta: un verso

Scrive, le spiace, poi l'emenda, il rade,

Di nuovo il segna, e si l'approva, o il biasma.

Getta le prime cere, altre ne prende,

Indi queste ancor lascia e torna a quelle.

Che si voglia non sa, le dà tormento

Quanto è per fare, e nel suo volto impresso

D' audacia vedi e di pudore un misto.

Bernardo Quaranta.

## ANTICO DIPINTO DI POMPEI.

. . .

Spenta l'Idra lernea Ercole si recò a Calidone e quivi pretese alla mano di Dejanira figlia di Eneo Re della contrada; e, rotto un corno all' Acheloo suo rivale cangiatosi in toro, la sospirata donzella sposò. Poscia espugnata Efira nella Tesprozia, pranzando in casa dello stesso Eneo, uccise con un pugno Eunamo di Architele, parente a quello, perchè l'acqua destinata al bagno de' piedi gli aveva versata sulle mani. Il padre del morto gli perdonò, ma Ercole per un soverchio d' ira commesso, amò meglio andarne in bando, che era il disposto dalle leggi contro gli omicidi involontarii, e pensò di recarsi da Ceice in Trachine, e condurre seco eziandio Dejanira. Giunti dunque al fiume Eveno vi trovarono il Centauro Nesso che per trasportare i viandanti all'altra riva esigeva un tributo, dicendo essere stato autorizzato a riscuoterlo da' Numi in premio della sua giusta condotta. Ercole adunque passò senza ajuto il fiume, ma volle che Dejanira, per una

1)

data mercede, fosse trasportata dal Centauro. Il quale volendo abusar della donna, e costei colle grida avendone fatto accorto il marito, Ercole in ajuto le venne, e come giunse alla riva lo uccise. Ecco le notizie mitologiche che sole manodurre ci possono alla spiegazione del dipinto qui rappresentato. Perciocchè l'unico figlio di Ercole di cui leggesi negli antichi che fosse trasportato sugli omeri, εσ'ωμων, dal padre è Illo, e la donna con cui quel fortissimo in tal momento viaggiava, Dejanira, e Nesso il Centauro, al quale si abbattè la sventurata. Ma il pittore non ha seguito siffatta narrazione, e forse ha trattato il subietto di questo quadro traendo da' poemi intitolati le Eraclee, scritte da' Nimfi, da Pisandro Camirese, e da Paniasi. Conciossiacosachè tu vedi qui Dejanira che stando in piedi sul cocchio cerca prendersi il fanciullo Illo dagli omeri di Ercole, e costui che appoggiato alla noderosa clava, coll'aria d'uom che è sicuro di far vendetta, guarda torvamente il Centauro, il quale supplichevole gli chiede perdono. Dalle quali tutte cose deducesi chiaro aver l'artista immaginato che Dejanira rimanesse alcun poco fermata

nel cocchio, mentre Ercole erasi da lei allontanato, forse per cogliere il pomo che tiene in mano il fanciullo; che in questo intervallo sopraggiungesse il Centauro per abusar di quella, e che alle grida della sfortunata accorresse il robusto e valoroso marito. E chi in favore della data spiegazione volesse altro forte argomento, il troverebbe nella mestizia che è nel volto di Dejanira, sebbene sia ormai fuor di pericolo. Bello è poi l'osservare come l'artista abbia espresso lo sdegno di Ercole, lo smarrimento della donna, la paura del Centauro e la tranquilla indifferenza del fanciullo. Il quale al vedere quel mostro biforme reso più strano di figura per la pelle che legata al collo `gli scende sul dorso, invece di torcere altrove lo sguardo il rimira intrepido con curiosità e compiacenza, e ben mostra così di essere il figlio di Alcide: Fortes creantur fortibus.

Bernardo Quaranta.

#### 1

## GROTTESCHE ERCOLANESI.

Eccovi o lettori in questa tavola un altro esempio della fantasia e grazia degli antichi negli ornamenti delle loro camere. Questo frammento di parete da Ercolano trasportato nel Real Museo lo pubblicarono gli Ercolanesi (1) prima di noi. Quel candelabro che si vede alla diritta di questa tavola sorge tutto dipinto a color d'oro in un campo rosso. È graziosissimo e bizzarrissimo, ed il suo scapo o fusto sostiene cinque tazze degradanti con animali, e caulicoli che poggiano sopra di esse. Accanto a questo candelabro vedesi lo stilobato o basamento di un edifizio grottesco su cui figura principalmente una elefantessa che un suo figliuolo abbraccia colla proboscide. E forse gli antichi Italiani che più di noi avevano in conoscenza queste fiere avevano osservato dal vero che con questi amplessi di proboscide le Elefantesse vezzeggiano i loro parti. Poichè l'Italia ( a ricordo d'Istoria ) vide per la prima volta

<sup>(1)</sup> Pitture vol. II. tav. 46.

queste fiere l'anno di Roma 472, quando il Re Pirro ve le portò colla guerra a'Romani. In processo poi di tempo, e sopratutto durante l'Impero Romano divennero frequentissime nelle pompe, e negli spettacoli. I Romani le mansuefacevano ed addestravano a mille diversi giuochi: accattavano questi animali denaro e cibi colla proboscide da' spettatori, d'onde quel motteggiare di Augusto verso quel Romano che compreso dalla Maestà dell'Imperadore era tutto perplesso e timoroso nel dargli una supplica che, cioè, gli porgeva quel foglio come avrebbe fatto se avesse dato una moneta ad un Elefante. Di un altro Elefante che furibondo vincitore di un Toro dopo la vittoria inginocchiavasi davanti a Domiziano, ci ha lasciato un ricordo Marziale il quale esclamava, quello Elefante non essere stato ammaestrato ad adorar Cesare, ma sentire benchè bruto per naturale istinto la divinità dell'Imperadore senza bisogno di suggerimento alcuno. Intorno a' quali animali ci sorprende ancora quello che ci racconta Plinio, e che ci conferma Svetonio, che sebbene così grossi e pesanti, pervennero a forza d'industria a fargli camminare sopra una corda.

Tutte queste memorie affacciate con la vista di questa Elefantessa poggiata su questo grottesco basamento, han fatto credere in esso rappresentato il pulpito del proscenio di un Teatro. Intorno alla qual credenza noi crediamo di star dubbiosi, nella considerazione che tutti questi capricci dell'antica pittura erano piuttosto fantasie, che non avevano esempio nè negli usi, nè negli edifizii di quei tempi, anzi che essere imitazione di costumanze e fabbriche, come da alcuni a forza di sottigliezze di argomenti si vorrebbe supporre.

Le quali opinioni abbandonando alla considerazione de'nostri Lettori ci conteniamo nostro buon grado ne' limiti che quest' opera ci prescrive.

Guglielmo Bechi.

## VOL. VI. TAV. XXXVIII.

# QUATTRO DIPINTI ANTICHI.

Epidorpismata si chiamavano gli oggetti rappresentati ne'quadri qui dipinti. Vedesi nel primo di essi un bel vaso di vetro con entrovi uva, pera (1) ed altre frutta. Poco discosto vi è una mela granata aperta, quindi un vaso col coperchio cui è soprapposta una pelle legata da fune che passa i manichi e va ad annodarsi sul coperchio dove forse mettevasi anche il suggello. Così giusta l'autorità di Columella (2) si chiudevano i vasi destinati a conservar l'uva passa. Vicino al piede di questo vaso evvi una mela. Nel piano inferiore sta un altro vaso scoperchiato su cui è messa certa uva, la quale acquistava il nome di ollaris quando era così conservata.

Nel secondo numero son dipinti un vaso che presenta un uccello soprapposto al manico, ed intagliati nella pancia un delfino ed un ippo-

<sup>(1)</sup> Meros.

<sup>(2)</sup> Deinde post viginti, vel triginta dies quam deferbuerit, in alia vasa deliquare et confestim opercula gypsare et pelliculare.

campo cavalcato da un genio. Dippiù un tridente, tre conchiglie bivalve, una locusta marina, chiamata nel napolitano dialetto ragosta, carabo (1) da' Greci, astacus marinus da Fabricio, e cancer gammarus da Linneo. E finalmente due seppie, tre spondili, ed altrettante ostriche. Macrobio (2) dice, che un tal Sergio Aurata discopri quelle di Baja preferibili a tutte, e fu primo insegnatore di chiuderle co' pali in un seno di mare per farle quivi più abbondevolmente procreare.

Nel numero terzo abbiamo sette pani, un cestino, tre pezzi di torta messi in un desco, di simili altri messi negligentemente su la tavola, ed una torta intera, la quale si preparava da certi pasticcieri detti striblitarii. I pani hanno un color giallo per indicare ch'erano fatti col torlo dell'uovo detto lecithos (3) onde presero nome di artoi lecithitai (4). Nel quarto numero vi è una mensola, appoggiato alla quale osservi un

<sup>(1)</sup> **K**apaßos.

<sup>(2)</sup> Sat. II, 11.

<sup>(3)</sup> Aszibos.

<sup>(4)</sup> Amilitms apres Atenes p. 360.

vasetto, con alcune lettere che intendersi non possono. Essa sostiene un gran boccale, un desco, in cui son dieci uova, e vicino un vaso a forma di calato, con suvi una mestola. Forse era destinato a contenere la salsa preparata collo scombro, della quale gli antichi condivan le uova, come abbiamo da Marziale (1). Dalla parete pende una specie di salvietta adorna di frange chiamata da Greci ecmagion (2) o chiromactron (3). Prima che si conoscesse l'uso della tela, i Greci mangiando si pulivano le mani colla parte molle del pane detta da essi apomagdalia (4).

Bernardo Quaranta.

<sup>(1)</sup> Candida si croceos circumfluat unda vitellos Hesperius scombri temperat ova liquor.

<sup>(2)</sup> Expayuos.

<sup>(3)</sup> **Σ***μρ*0μαχτρον.

<sup>(4)</sup> Polluce VI, 92. Το δε εκμαγείον, και χικρομακτρον αν προσειποιε  $\cdot$  οι δε σελαι ταις καλουμιναις απομαγδαλιαις εχρωττο, αὶ πσαι το  $\cdot$ υ αρτις μαλακον και τωδιε, με δ αποψησαμινοι, τοις κυσιν αυτο σαριβαλλον.

VASO FITTILE - alto palmo uno once otto.

NELLA pittura che forma la faccia più nobile di questo vaso, che qui pubblichiamo per la prima volta, si tratta di premiare il valor militare coronando tre guerrieri vittoriosi. Però ad uno di essi che siede avvicinasi una donna, e graziosamente gli presenta la gloriosa ghirlanda. De' due compagni, in mezzo ai quali ritto egli trovasi, il primo ha già ricevuto la sua, ed il secondo attendela dall'altra donna che gli si trova dietro le spalle. Le figure si aggruppano con molta verità e naturalezza, ed hanno atteggiamenti nobili espressivi e semplici. Ma piace più di ogni altra cosa il veder nella donna che porge il serto al guerriero seduto, la Bellezza che di sua mano dà il guiderdone alla Virtù. Questo è lo spettacolo che rende preziosissima la nostra pittura ad ogni anima ben nata, e non abbisogna di elogii. Laonde senza dirne parola, qualche cosa noteremo sul vestito de' guerrieri. Salvo uno che ha le ocree (xynµides) alle gambe, gli altri van tutti

scalzi, portano una sola tunica, sulla quale è attaccata con laminette sottili di metallo una corazza della stessa materia detta thorax omphalotos, θωρηξ ομΦαλωτος, perchè le sue parti erano a guisa di umbilichi. Meritano anche osservazione le creste e le penne che veggonsi nei loro cimieri. Siffatti ornamenti, che oggidi abbelliscono anche le nostre celate, sono di origine antichissima. Narra Erodoto, che gli Etiopi solevano mettersi in testa la pelle tratta dalla testa e dal collo del cavallo (1): alla quale rimaste pendenti le orecchie ed i crini, e quelle e questi rendevano più formidabile l'aspetto del combattente (2). Ercole in vece non di siffatta pelle, ma di leonine spoglie coprivasi il capo, e tale già il vedemmo dipinto in alcuni Greci vasi. I Licii poi furono i primi ad abbellire il cimiero colle penne variamente colorate e da costoro ne impararono l'uso i Greci,

<sup>(1)</sup> Erodoto L. VII, e. 70. Οἱ εκ της Δειας Διθιοπες προμετωπεδια ἐπτω μχω επι τησι κιφαλησι, συν τι τοισι ωσι εκδεδαρμεια, και τησι λοφιησι: και αυτι με λοφυ, ή λοφιη κατεχρα ταδι ωτα των ἐππων, ορθα πεπηγοτα ειχου.

<sup>(2)</sup> Cost Polibio lib. VI. c. 21, parlando degli astati dice: Προσεπισσμοσται πίτριος στιφαιώ, και πίτροις φουικιοις η μελασιο, ορθοις τρισιο, ώς πηχυαιοις το μεγάος ών προσεθιστων κατα πορυφτο, άμα τοις αλλοις δπλοις, δ μω ανηρ φρισται διπλασιος εχυτου κατα το μεγιθος, ή δ' ωψις καλη και καταπληκτική τους ωναστιοις.

ma con questa differenza, che i Licii le mettevano nel vertice del cono, ed essi nei due lati della celata medesima, siccome nel nostro monumento ed in altri ancora osserviamo. Alla foggia di questi ultimi popoli era il cimiero che i popoli dell'Oceano mandarono in dono ad Annibale, se vuolsi credere alla testimonianza di Silio (1).

La tenia che si vede sospesa dal muro è una larga fascia, alle cui estremità uscivano tanti piccoli nastri chiamati lemnisci che servivano per fermar la corona intorno al capo ed annodarla. Erano di lana e lisce dapprima, ma nei tempi sopravvenuti furono adorne e coll'oro e coll'argento, intessutovi o appostovi in laminette, e spesso vi si scriveva il nome del vincitore, o di colui al quale si dedicavano (2).

Nel rovescio del vaso comparisce una donna seduta, la quale ha nella sinistra un desco e

Boce autem clypeum saevo fulgore micantem Oceani gentes ductori dona ferebant, Callaicae telluris opus galeamque coruscis Subnixam cristis, vibrant cui vertice coni Albentes niceae tremulo nutamine pennae.

(2) Prudenzio de Cor. hymn. 7. v. 25.

<sup>(1)</sup> Silio lib. II, v. 393.

certe bende, e nella destra un tamburino. Esso, giusta quel che ricavasi da Euripide (1), era composto, come lo è oggidì presso di noi, d'un cerchio e di una pelle tiratavi sopra, ed è adorno di nastri, secondo l'uso che abbiamo tuttora, e forse questi erano attaccati in quei tagli del cerchio dove si mettevano alcune piccole e sottili lamine di rame fatte passare per un fil di ferro fermato a traverso de'tagli sopradetti affinchè alla percossa della pelle si unisse anche il loro suono. Uno di siffatti tamburini può osservarsi in Leonardo Agostini, ed un altro ne' bassirilievi pubblicati dal Rossi (2). Un desco con frutta, o altro che sia, vedesi pure in mano all'altra donna in piedi che nella dritta stringe due rami di mirto. La terza donna in fine è avvolta nel suo manto e stringe un tirso che appoggia a terra. Tutti questi oggetti sono simboli de'riti bacchici, cioè di sagrifizio o d'iniziazione. Dove non ci sorprenderà di veder comparire le femmine quando ci ricor-

Bupgotoror Rundmum tods
Mos Ropubartes supor.

(2) N. 47.

<sup>(1)</sup> Bacch. v. 124. 513.

deremo di quella Sacerdotessa della Campania Annia Paculla, la quale fu la prima a comunicare ai maschi le telete dionisiache facendovi iniziar suo figlio, mentre nei tempi addietro il solo bel sesso poteva esserne a parte.

Bernardo Quaranta.

Perseo che salva Andromeda — Bassorilievo in marmo grechetto alto palmi due once 3, largo palmi due once 2.

Vagni sempre gli antichi di eternar la memoria degli eroi, e di tor sempre a modello le gloriose gesta di loro, le ripetean frequente e con gli scritti, e co' dipinti, e colle sculture alla memoria della moltitudine crescente delle Nazioni. Ed allorchè l'ingegno di dotto scrittore, o di valente artefice ne stabiliva con più energica verosimiglianza le circostanze, si aggiungeva una ragione dippiù a seguirne costantemente nelle ripetizioni lo stabilito tipo, come il più accetto e verosimile. La maravigliosa impresa di Perseo che libera la miseranda Andromeda vicina a divenir preda di orrendo mostro si legge infatti presso che in tutti gli scrittori Greci e Latini, si è ritrovata sinora per ben tre volte allo stesso modo dipinta in Pompei, ed in un esteso numero di marmi si vede cogli stessi particolari scolpita. Fra questi è d'annoverarsi il grazioso bassorilievo nella presente tavola delineato, in cui è vivacemente espresso Perseo che dopo di avere estinta la tremenda belva nasconde a tergo la testa di Medusa, e porge la destra alla sconsolata Andromeda, in contrassegno di sua salvezza.

E qui ci dispensiamo dallo intrattenerci sulla fellonia di Cassiopea che invanita dalla beltà di sua figlia Andromeda la vantò maggiore di quella delle Najadi; nè parleremo della vendetta che ne fe' Nettuno infestando le sponde dell' Etiopia con un voracissimo mostro marino, e nè tampoco del provvedimento preso dallo afflitto padre e Re Cefeo, che a consiglio di Ammone dovè esporre la bella Andromeda a pasto dell'orrenda fiera, poichè tali cose potran riscontrarsi e nella dilucidazione della tav. XXXII del volume V. della presente opera, ove diffusamente se n'è fatto parola, e nella dotta memoria ch'è già sotto al torchio, del Ch. Direttore del Real Museo Borbonico e Soprantendente degli Scavi di antichità Sig. Marchese Arditi, lavorata ad illustrazione di questo stesso Bassorilievo.

Giovambatista Finati.

Lucio Mammio Massimo — Statua di bronzo alta palmi otto ritrovata in Ercolano.

A Lucio Mammio Massimo Augustale i cittadini e gli abitanti col danaro contribuito. Voltata in Italiano così suona la pregevole iscrizione latina (1) incisa su lamina di bronzo, che ricopriva la base di fabbrica, su cui ergevasi la bella statua togata che qui presentiamo; e senza il sussidio di si importante epigrafe sarebbe stato quasi che impossibile la divinazione del nobile personaggio cui fu decretato l'onor di questa statua a spese non solo de' Cittadini ma degli Incoli ancora di Ercolano (2).

# (1) .... MAMMIO · MAXIMO AVGVSTALI MVNICIPES · ET · INCOLAE AERE · CONLATO

La prima lettera di questa iscrizione era L., la quale cadde in pessi allorche la lamina fu staccata dalla base; ora si legge solamente MAMMIO ec.

(2) Val dire a pubbliche spese; alle quali contribuivano i *Municipi e gl' In-coli*, cioè i cittadini e gli abitanti. Gli Ercolanesi si dicono qui *municipes*, perchè la loro città era divenuta Municipio. Si chiamavano poi Municipi quelle città, che serbando le loro antiche leggi godevano della cittadinanza Romana, e pren-

Sono molti i monumenti che ci ricordano la famiglia Mammia, e quanto essa fosse stata distinta in Ercolano, ci rimangono ad attestarlo non pochi marmi scritti rinvenuti in quella stessa città, della quale un L. Annio Mammiano Rufo fu duumviro quinquennale, e fece a sue spese l'orchestra del Teatro (1): e da ciò che leggesi in altre iscrizioni riguardanti il nostro Mammio si può raccogliere che non solamente era nobile e ricco, ma che visse ancora fino agli ultimi anni di Claudio, vedendosi erette a di lui spese statue a Livia Imperatrice, a Germanico, ad Antonia Madre di Claudio, e alla di costui moglie Agrippina. I nostri Accademici Ercolanesi che pubblicarono questa stessa Statua (2) sospettarono, all'

devano un tal nome a muneribus capessendis. Non tutti però i Municipi avevano gli stessi privilegi e diritti; perciocchè altri, come Ercolano, ottenevano il pieno diritto di cittadini Romani, ed erano quindi ascritti alle loro Tribà, e potevano aspirare alle prime loro cariche: ma altri non godevano di questo pieno diritto di cittadinanza. Vedi la Parte I. della Dissertas. Isagogica si Vol. Ercolanesi. Cap. IX. Diceansi inoltre Incoli ab incolo abitare coloro che facevan domicilio in un paese senza averne la cittadinanza, ed in Ercolano dovevano esistere varj di loro per poter contribuire alle spese di un pubblico monumento.

<sup>(1)</sup> L. Annius, Mammianus, Rufus. II. Vir. Quinq. Theatr. Orchests. de suo.

<sup>(2)</sup> T. II. de' bronsi Tav. LXXXVI.

appoggio di altri monumenti scritti, che il nostro Massimo fosse stato figlio di L. Mammio Decurione di Nocera della Tribù Menenia, e che egli avesse avuto cittadinanza o domicilio in quel luogo; dal che dedussero l'altro sospetto, che la Tribù Menenia in cui erano ascritti i Mammii fosse propria degli Ercolanesi. È fuor di dubbio, per altro che il nostro Massimo abbia appartenuto ad una distinta famiglia, giacchè trovandosi rivestito del sacerdozio Augustale appartener dovea ai principali della città, da'quali i Decurioni facevan la scelta de' Sacerdoti di Augusto (1).

Giorambatista Finati.

<sup>(1)</sup> Gli Augustali così detti, erano i Sacerdoti di Augusto e della gente Giulia istituiti da Tiberio in Roma sotto il nome di Sodali Augustali che venivano scelti a sorte da' principali della città, e quindi per adulazione eran creati ancora in quasi tutte le città d'Italia e dell'Impero. V. Tacito Ann. I. 54. H. II. 83: Reinesio Insc. I. 12. e Ep. 31 ad Rup. E i nostri Accademici Ercolanesi al T. II. de' Bronzi.

Tiberio - Statua in marmo greco alta palmi sei.

L tipo della statua che abbiam fatto delineare in questa tavola XLII veniva dagli antichi artefici comunemente assegnato alle figure imperiali, ed il tronco di palma che serviva lor di sostegno si ritrova quasi sempre in accessorio delle figure degl' Imperatori, che non hanno altre vestimenta, se non la sola clamide affibbiata all' omero. Ouesti caratteri determinarono la denominazione della nostra statua, che era priva affatto di testa e di mani, per una figura imperiale. Lo scultore Albacini che ne fece il ristauro vi osservò una porzione di cornucopia esistente ancora sul manco lato, e credè che questa statua decisamente presentasse un Tiberio, alludendo forse quel cornucopia ai primi dieci anni del suo felicissimo imperio, in cui tanto si distinse per le sue virtù politiche e civili, le quali infelicemente degenerarono in crudeltà ed in dissolutezze. Si avvisò quindi di supplirvi la testa di un Tiberio, e gli atteggiò la dritta al ragionamento, ed im-

#### VOL. VI. TAV. XLIL

2

piegò la sinistra a sostegno del corno di abbondanza.

Di ottimo stile è la scultura di questa statua: il nudo è morbidissimo, dilicate ne sono le membra, vivacissimo l'insieme: la clamide che scende dalla spalla destra gli si piega sul braccio sinistro, e ricadendo a tergo forma de'bei partiti di pieghe semplici e grandiosi: lo stesso ristauro non degenera dallo stile dell'antico, non fa sentir la perdita delle parti perdute, dimodochè questa nostra statua or niente lascia a desiderare.

Giovambatista Finati.

Erma doppio in marmo grechetto alto palmi due.

A quale scopo gli antichi usarono gli ermi, è noto presso i cultori delle antiche cose, e noi ne abbiam tenuto ragionamento nel secondo volume di quest'opera. Con essi oltre lo indicar le strade a' viandanti, si onoravan anche gli Dei, onde gli ermi sormontati vennero colle immagini de'Numi; e se l'erma veniva destinato ad un bivio ad un trivio ec., l'erma allora era bicipite, tricipite ec., affin di offerire alla riverenza del passeggiero per qualunque via ei passasse, l'immagine di una Deità. Molto acconciamente fu quest' uso anche introdotto nelle Accademie, nelle Biblioteche e nelle ville de' grandi, addossando pure uomini illustri o per lettere o per armi. Notissimo è infatti il compiacimento che prendea Cicerone di adornar la sua Accademia dell' Ermatena (1) e di altri ermi di cui fan parola di-

<sup>(1)</sup> Hermathena tua valde me delectat, et posita ita belle est, ut totum gymnasium filiou arannua (soli dicatum) esse videatur. Lett. I lib. 1.

verse lettere di lui ad Attico (1). Notissimo è pur l' Ermeracle e l' Ermerote che ponevansi nelle Biblioteche a ricordar che la coltura delle lettere non mai va disgiunta da assidue fatiche e da un Amor costante (2). Oltre di che gli ermi bicipiti di Omero e di Archiloco, di Erodoto e Tucidide nel nostro Museo, di Biante e Talete, e di tanti altri, che sommamente nobilitano le antiche raccolte, sono altrettanti monumenti che comprovano il nostro dire.

Gl'illustri due personaggi addossati nel nostro marmo l'uno barbato, e l'altro imberbe sono incogniti, e noi reputiamo miglior consiglio di rimetterne la divinazione ad altra opera più estesa

<sup>(1)</sup> E nella lettera 9 del I. lib. lo prega con queste parole Hermas, de quibus ad me scripsisti, vehementer expecto: quicquid ejus generis habebis dignum Academia, quod tibi videbitur, ne dubitaveris mittere, et arcae nostrae confidito... Genus hoc est voluptatis meae; quae γυμοκοιώδη maxime sunt, ca quaero.

<sup>(2)</sup> Ponevasi l'Ermeracle nelle Biblioteche, quia Herculis et Mercurii communia sunt signa, juxta Aristidem, et quia Dii bona laboribus vendunt... et labor improbus omnia vincit. E Cicerone l'Ermeracle appunto chiede ad Attico nella lettera 7 e 8 dello stesso libro. Anche l'Ermerote vi aveva luogo, essendo l'amor delle lettere indispensabile per farvi de'progressi. Chi poi amasse conoscere meglio cosa era quest' Ermatena, quest' Ermeracle, quest' Ermerote, potrà utilmente leggere nel primo volume degli atti della Real Accademia Ercolanese la memoria sull' Ermatena recitata dal Ch Marchese Arditi.

che azzardar ora opinioni poco soddisfacenti; tanto più che questo nostro marmo in origine non fu lavorato per presentare un erma bicipite, osservandosi a colpo d'occhio che le due teste sono state addossate posteriormente, sensibilissima essendone la commessura dell'adesione, e quindi innestate su di un erma di moderno lavoro. E sebbene il carattere della scultura di amendue le teste ci sembra appartenere allo stesso secolo, pure il disegno, l'esecuzione, e la maniera di condurre lo scarpello ci fan supporre che due diversi artefici abbiano scolpite queste due teste: il che ci mantien fermi nella opinione, che il nostro marmo non sia stato lavorato in origine per presentare un Erma bicipite; circostanza che ci mette molto fuor di cammino per incontrarci in una probabile denominazione.

Giovambatista Finati.

1

### VASI DI PASTICCERIA.

Le tribù dimoranti sulla strada che mena al Frobisher cuocono i loro cibi nella pelle fresca di un durissimo pesce. Gli abitanti di alcune isole della Scozia li preparano in quella di un bue di recente ucciso. Gli Ostiachi in certi vasi fatti di radice di alberi, i Siamiti nel guscio del cocco, i Ternatesi nei bambu scavati. E possiam dire che questi metodi adoperati necessariamente da tutt'i selvaggi abbian dovuto essere anche quelli della primitiva Grecia innanzi che conoscesse le arti. Ma riuscendo essi incomodissimi tra perchè non mai portano i comestibili a perfetta cottura, e perchè il fuoco distrugge i corpi dove son contenuti, furono cagione, che s'inventassero i vasi da cucina prima in creta, e poi in metallo. Nei quali per maggior raffinamento di gusto ne' tempi sopravvenuti si praticarono dagli antichi varie cavità, da far prendere alle cose contenutevi alcune forme singolari, come usano anche i pasticcieri di oggidi. È celebre un epigramma di

Marziale ad encomio di un di costoro, che mille figure sapeva dare alle paste (1). E di Eliogabalo narra Lampridio (2) che amava di vedere imitati in pasticceria i frutti ed i comestibili di ogni maniera che gli si offrivano da' giardinieri e da' cuochi (3). Tre vasi di questo genere si rappresentano nella tavola XLIV che da me s'illustra. Il primo al n.º 1 e 2, il secondo al n.º 3 e 4, ed il terzo al n.º 5 e 6 son di bronzo e chiamavansi cribani κριβανοι che importa un dire : vaso da abbrustolare l'orzo, perchè ne' tempi antichissimi a quest' uso appunto servivano (4). Ma poi furono destinati a cuocervi alcune paste mastoidee dette cribane, κριβαναι, da Sosibio (5), quali

- (1) XIV. 222.
  - Mille tibi dulces operum manus ista figuras Extruit: huic uni parca laborat apis.
- (2) Heliog. c. 27.
- (3) Cap. 27. Dulciarios et lactarios tales habuit, ut que ecumque coqui de diversis edulibus exhibuissent vel structures vel pomarii, illi modo de lactaris modo de dulciariis exhiberent.
- (4) Orione Tebano pag. 82. Κριβαιος παρα το κρι και το βαινος οτομα. ετ ε΄ αιουτι και φρυγουσι η κριθας η κριμιτης. Ed alla pagina 90. Κριβαιος παρα της κριθης και τος βαινος, όπου αι κριθαι ιφρυγοντο. και βαινος η καμινος, αυμ αινος, και πλιοτασμώ του β βαινος. 8. Girolamo parlando di uno di questi vasi dice: Cribanus est aenei vasculi deducta rotunditas.
- (5) Presso Ateneo p. 646. 2. Tourision d'u reit une Adaptes explanat (xel dayingai Adanourae tuan explant paroudus.

erano appunto quelle cotte ne'nostri vasi, come ognuno argomentar può dalla forma loro. Essi furono trovati senza coperchio, perchè si mettevano nel forno, come pratichiamo anche oggidi colle nostre padelle.

Bernardo Quaranta.

Due Bracieri di bronzo. Il primo alto once nove e mezza, per palmo uno once 8 e mezza di diametro. Il secondo alto palmo uno on. 2, largo palmi due once 5, lungo palmi tre on. 2.

Polluce insegna (1), che estia (2) chiamavasi quel vaso dove si accendeva il fuoco, ed uno Scoliaste d'Omero ci fa sapere (3) che gli si dava pure il nome di eschara (4) ed era di bronzo. Ben potremo dunque appellare con sì fatte voci i due bracieri che qui si veggono; e che quando servivano a bruciare odori e vittime erano detti anche bomi (5) e thimiaterii (6). Di essi il primo è a tre piedi formati da una zampa leonina uscente da vaga conchiglia adorna di graziosi rabeschi. Belli son anche i fregi che circondano questo mo-

<sup>(1)</sup> Lib. I, segm. 3.

<sup>(2)</sup> Equa.

<sup>(5)</sup> Vedi Kuhn nelle note a Polluce l. cit. Εσχαρα σιδτρα ωθα το πυρ καισται·
ωςι δε βωμος ισοπεδος, ουν εκ λύων ύψουμισος.

<sup>(4)</sup> Eczapa.

<sup>(5)</sup> Bupos.

<sup>(6)</sup> Оприжения.

numento, e tali che ogni buon artista li tolga ad imitare. Ma per assai più belli terremo al certo gli altri che si veggono nel secondo, i cui due lati sono incisi ai numeri 2 e 3. E ciò asseriamo e per le teste di donzellá che vi sono in mezzo, e per la varietà de' fregi, e, quel che forse non è il meno, pe'piedi, che rappresentano una zampa di lione alla quale è soprapposta la protome alata del medesimo animale. Dove pregio sarà dell'opera notare che questi bizzarri accozzamenti furono capriccioso ritrovato di quegli artisti, i quali abbandonavano l'imitazione delle cose vere per sorprendere gli spettatori colla singolarità delle chimeriche forme. Quantunque pure in questo genere, nato a quel che pare nell' India, i Greci squisitissimo gusto mostrarono. Perchė se scelsero forme bisbetiche, non per tanto loro diedero tale disposizione e tale misura da produrre il miglior effetto possibile. E persuasi, che gli ornamenti sfigurino piuttosto un soggetto destinato per sè stesso a destare il sentimento e la passione, ne abbellivano a preferenza quei lavori che avrebbero potuto muovere la curiosità di uno spettatore non occupato dal concetto di qualche seria rappresentanza. Ed inoltre, sempre vi osservi un perchè, sempre vi scorgi una semplicità ammirabile, sempre danno buona idea di chi l'utile della solidità accoppiò bellamente al nuovo spettacolo di qualche non più vista figura. Ed oh se avessero sempre seguiti siffatti principii e Goldmann (1), e Krubsac (2), e Moritz (3), e Weinlich (4), ed Oppenort (5) e tanti altri che per tale materia con più o men di ampiezza discorsero! Non vedremmo al certo nell'architettura, nell'orificeria, non che nel ricamo e nelle mobilie, quelle mostruosissime stravaganze, le quali disonorano quasi sempre l'artista, e spesso agli spettatori metton paura.

# Bernardo Quaranta.

- (1) Traité sur les ornemens d'architecture, qui sont l'ouvrage de la peinture et de la sculpture, Ausbourg, 1720, Cui può unirsi Schubler, l'architecture de Goldmann, augmentée et étendue; avec des meubles et autres objets qui peuvent servir à la décoration intérieure des bâtimens, Ilid. 1750.
- (2) Réflexions sur l'origine, les progrès et la decadence des ornemens dans les beaux-arts, Leipzig, 1759.
- (3) Sur les ornemens des ordres d'architecture Berlin 1790. Et Prolégomènes d'une Théorie des ornemens Berlin 1795.
  - (4) Oeuvres d'architecture; Dresde, 1790 troisième livraison.
- (5) Dessins couronnemens et amoblissemens pour dessus-de-portes, croisées, niches etc. Paris 1800.

## Vasi di vetro.

I vasi di vetro, che si danno incisi in questa tavola, ove tu ne tolga i due cui è soprapposto il coperchio, non hanno base da potersi reggere, ma volendoli tener ritti doveano essere sostenuti da una sottocoppa detta angotheca (1). Le liste increspate che si presentano nel primo, nel secondo, nel terzo e nel quarto son dipinte a rosso, a verde ed a turchino, ed imitano quelle scanalature praticate nel vetro istesso, non solo per ornamento, ma benanche per impedire che la soverchia levigatezza non avesseli fatti scivolar di mano. Chiflet opinò che questi vasi, di cui gran quantità si trova nei sepolcri, servissero per raccogliervi le lagrime sparse da coloro che andavano a piangere i cadaveri. E siffatto sentimento accreditato non poco dal Baruffaldi, dal Guterio, dallo Smezio, dal Kirchmann, dal Kipping, e da altri archeologi stati in voce di

<sup>(1)</sup> Ayyofquq.

eruditissimi, fu in voga per molto di tempo. Ma sursero finalmente Schoepflin e Paciaudi, e più tenendosi alla verità de' monumenti, che alle incertezze delle conghietture, mostrarono con vittoriose ragioni che tali vasi destinati fossero a contenere gli unguenti (1). Meglio dunque li diremo, unguentarii, o balsamari, myrérai lecythoi, con Polluce (2). E per verità nel bassorilievo Capitolino rappresentante i funerali di Meleagro, tu vedi una donna accostarsi al rogo, e da un vaso grandetto anzi che no, versare il balsamo in uno di siffatti unguentarii, o alabastri, cioè vasi senza manichi. E di parecchi ne osserverai ancora in mano di quelle figure che ne' vasi Greci dipinti si accostano alle tombe ad espiare i Mani. Il perchè Anacreonte gridava come inutili tutt'i libamenti, ed i balsami con che onorato avrebbero il suo cadavere, ed anzi vivo bramava goderne. Laonde conosciuto che questi nostri va-

<sup>(1)</sup> Quest' ultimo dice: Igitur Phialae, quae vulgo laerymatoriae audiu: l. continuere sine dubio balsama et liquores, quibus antiqui ossa delinire et condire solebant; et quoniam sepulturae perficiendae deserviebant, sepulero condebantur.

<sup>(2)</sup> Μυρηραι ληχυθοι.

setti siano serviti d'unguentarii, ben possiamo dedurne essersene fatto uso anche nei bagni ed a tavola e ne'letti, dove piaceva agli antichi ungersi le guance, gli occhi, i capelli e tutto il corpo. Da Suida poi ci s'insegna che solevano portarsi nella cintola (1); e da Difilo s'impara che taluni usavano di conservare in essi qualche moneta (2). Però vi si spiegava tutta la pompa che oggi si mette da' così detti chincaglieri nei carafini da odore (3). Se ne facevano di ogni materia, ed anche di cuojo; il perchè qualche volta in tempo di carestia furono cotti e mangiati (4).

Negli altri due vasi coperchiati si veggono ancora le ossa nuotanti in un fluido prodotto dall'acqua penetratavi, e mescolatasi a'balsami dove erano state immerse dagli amici, che dopo la combustione del cadavere raccolte le avevano. Siffatti vasi appellavansi da'Greci ostothecae ed ostodochia (5), da' Latini urnae ossuariae, cinerariae.

<sup>(1)</sup> Н. ч. Егхе да наг и тр зыгр дриндог шарпртишигог.

<sup>(2)</sup> Nella Comedia intitolata l' Apobate, presso Arpocrazione. v. surohnavlos.

<sup>(3)</sup> Polluce VII, 182.

<sup>(4)</sup> Casaubono a Teofrasto p. 75.

<sup>(5)</sup> Osobnzai, Osobo xeia.

E spesso alle ossa univansi ancora le cose state più care al defunto, come la punta di una lancia trovata in uno di siffatti vasi disotterrato in Tarquinia (1). Essi chiudevansi ne'sepolcri, ovvero si mandavano alla patria del defunto per quivi ricevere gli estremi onori. Così leggiamo in Tacito (2) avere Agrippina portata a Roma l'urna dove si conservavano le ceneri di Germanico. Anzi trattandosi di Sovrani, al passar quelle da un paese in un altro, le autorità pubbliche le facevano coronar di fiori e di diademi, e seguire da un pubblico accompagnamento, come attesta Plutarco parlando dell'urna cineraria di Demetrio (3).

Bernardo Quaranta.

<sup>(1)</sup> Vedi gli annali dell'Istituto di corrispondenza Archeologica per l'anno 1829 pag. 25.

<sup>(2)</sup> Ann. III, 5.

<sup>(3)</sup> Plutarco In Dem. pag. 915.

## TRE LUCERNE DI BRONZO.

TRIMY XOS lychnos, τριμυξος λυχνος, è da chiamarsi la lucerna incisa al num. 1.º di questa tavola. Le servono di ornamento due teste muliebri ornate di calantica, le quali par che escano da altrettanti festoni disposti in forma circolare. Tre catenuzze attaccate a' tre suoi rostri la tenevano sospesa dal candelabro, la quarta serviva solo per essere di sostegno al coperchio dell'infundibolo. Il che voglio aver notato per taluni i quali ingannati da un dotto Archeologo Alemanno, da me qui taciuto per riverenza, pensano che siffatto coperchio avessero gli antichi usato per ismorzare il lume. Dagli antichi, nol niego, il puzzo del lume spento si aveva non solo per disgustevole, ma benanche per nocivo a segno da produrre il mal caduco, come dice Lucrezio (1), e di fare abortir le donne secondo quel

(1) L. VI, v. 791.

Nocturnumque recens exstinctum lumen, ubi acri
Nidore offendit nares, consopit ibidem,

Dejicere ut pronos qui morbus saepe suevit.

che, dopo Aristotile (1), ripeterono Plinio (2), Eliano (3), e Porfirio (4). Ciò non pertanto essi per superstizioso costume non osavano mai di smorzare il lume; ma o il facevano estinguer da sè in un luogo solitario, o la grossezza del lucignolo così bene alla durata dell'accensione ed all' olio proporzionavano, che al finir di questo anche quello si trovava consunto (5): e dicevasi addormentar la lucerna chi la preparava in siffatto modo (6), notizia che si ricava da Frinico. Ma perchè dirà taluno si facevano coscienza gli antichi di spegnere la lucerna? Forse perchè la credettero cognata del fuoco immortale ed inestinguibile? O perchè non vollero che si desse morte ad una cosa animata qual credevano il lume della lucerna per abbisognar di alimento, aver moto da se, e lamentarsi nel finire come

<sup>(1)</sup> Hist. An. L. 8, cap. 54.

<sup>(2)</sup> H. N. Lib. VII, cap. 7. Miseret atque etiam pudet aestimantem quam sit frivola animalium superbissimi origo, cum plerumque abortus caussa fuit odor a lucernarum extinctu.

<sup>(3)</sup> H. An. c. 54.

<sup>(4)</sup> De abstin. Lib. I, c. 2.

<sup>(5)</sup> Vedi l'Antologia Tom. III, p. 79, n. 28

<sup>(6)</sup> Polluce VII, 178. Cui si può aggiungere la dormitans lucema di Ovidio Heroid. XIX, 53,

uomo che sia ucciso? O in fine per insegnarci che le cose di cui ci siamo a nostro bel agio serviti abbiamo l'obbligo di conservarle ad uso altrui? Questi sono i modi coi quali uno de' più eruditi filosofi dell'antichità cerca sciogliere la proposta quistione (1). A me intanto non par da tacere un pensiero nel quale son venuto già dopo avere considerato bene tutte queste spiegazioni. Io credo che gli antichi si astenessero da smorzare il lume per un rispetto alla Divinità di cui era simbolo in tutte le antiche religioni dell'Oriente, dalle quali la scuola Eleatica, e Neoplatonica dedussero i principii dei loro sistemi. Ed a chi son familiari i libri del Veda e dello Zend-Avesta, mille prove si presenteranno in sostegno di quello, che io qui senza il menomo dubitare asserisco.

Le altre due lucerne al n. 2 e 3 della ta-

## VOL. VI. TAV. XLVII.

vola, che da me s'illustra, meritano di essere osservate solo pe' loro manichi. Il primo rappresenta un bucranio, il secondo la testa di un lione. Queste due inmagini vi stanno probabilmente come amuleti contro il fascino.

Bernardo Quaranta.

## MONETE ANTICHE.

L paragone della prima medaglia di questa tavola con quelle pubblicate nella precedente tav. XXXII fa assai chiaro conoscere, se io non m'inganno, che debba anche questa ascriversi ad una confederazione o concordia (come suol dirsi) di Crotone e Temesa. Nè pare ragionevole il credere, dopo il confronto delle altre medaglie che mostrano questa stessa concordia, che il TE in questa nostra sia piuttosto nota di magistrato o di monetiere, come può credersi il DA in una pubblicata dall'Egizio (1) e dall'Eckhel (2).

Tutte le altre medaglie della presente tavola sono trascelte tra quelle de' Locresi Epizefirii, popolo oltremodo celebre nell'antichità e per savie leggi e per potenza e per fasto non comune. Argomento pressochè di tutte è Giove di cui l'ef-

<sup>(1)</sup> Ad. S. C. de Bacchan. tab. 2.

<sup>(2)</sup> Sylloge I. peg. 9. Ingegnosa e dotta è però la conghiettura dell'Echhel che spiega il DA per le iniziali del nome di Zacynthos dato ancor esso a Crotone.

figie è nella più parte di esse (n. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) non iscompagnata talvolta anche dal suo nome ZETΣ (n. 7), ΔΙΟΣ (n. 11). Il fulmine attributo anche di quel primo fragli Dei tien luogo del suo volto nelle medaglie de'n. 3 e 4, e serve da tipo del rovescio di quella n. 11.

Dal lato del rovescio è quasi sempre l'aquila, ed il più delle volte essa vi è alle prese con un lepre. Pare assai verisimile che con questo tipo siesi simboleggiato il valor militare de' Locresi indicati dall'aquila contra i loro nemici simboleggiati dal vile e codardo quadrupede. Non sappiamo però affermar col Begero che si tratti particolarmente di una vittoria de' Locresi sopra i Regini e i Messinesi, che avevano nelle loro medaglie per tipo un lepre (1). Questi simboli erano generici, come risulta anche dal coro dell'Agamennone di Eschilo, ove per augurio della vittoria degli Atridi sopra i Trojani diconsi comparse due aquile che divorarono una lepre gravida:

> Dico i due (nereggiante L'un, bianco l'altro a tergo)

(1) Thes. Brandeb. tom. 1 p. 538.

Re degli augei, che a destra man volando D'ambo i regnanti apparvero Presso all'eccelso albergo, Di numerosa prole una pregnante Lepre al corso ghermita divorando (1).

Ed esser potea sufficiente causa per determinar la scelta del lepre piuttosto che di altro quadrupede, come preda dell'aquila, ciò che scrissero gli antichi della nimistà che è tra essi, e del timore da cui il lepre credevasi esser compreso al solo udir la voce dell'aquila (2).

Le medaglie de'n. 6 e 7 sono fralle più curiose ed importanti della italo-greca numisinatica per le effigie che rappresentano. Quella della Pace sedente con caduceo è nella medaglia 7 col greco nome ΕΙΡΗΝΗ, e quella di Roma sedente coronata dalla Fede stante è nella 8 anche co'greci nomi ΡΩΜΑ. ΠΙΣΤΙΣ. ΛΟΚΡΩΝ. Intorno a queste due medaglie assai erudite osservazioni han fatte il Signor Marchese Arditi (3), ed il chiarissimo Eckhel (4).

<sup>(1)</sup> Aeschyli Agam. v. 113 segg. secondo la versione del Bellotti.

<sup>(2)</sup> Vedi Eliano de natur, anim. Lib. XIII cap. II. e lib. IX. cap. 10. ed

<sup>(3)</sup> Di un vaso locrese p. 27 e 29.

<sup>(4)</sup> Doctr. Tom. J. pag. 176.

L'ultima medaglia della tavola ha dall'una delle facce il volto giovanile di Ercole, e dall'altra il pegaso, tipo ancor esso non insolito de'nostri Locresi.

Non parlo partitamente de'piccoli simboli accessorii, e lettere o note di magistrati che miransi nel campo di queste, come di altre moltissime greche di ogni genere.

Francesco Ab. Avellino.

LA MADONNA COL BAMBINO GESU — Quadro in tela del Parmigianino, alto palmi tre e oncia 1, largo palmi due once 5.

ALLORQUANDO le arti d'imitazione imprendono ad esprimere qualche atto triviale e comune della vita, e sapendolo rivestire di un abito gentile pervengono a sollevarlo a quella dignità e grazia che non è nel subietto, meritan certamente grado di eccellenza. E della poesia come della pittura è questo un difficilissimo intento. A noi sembra che il Parmigianino abbia meravigliosamente vinto queste difficoltà nel quadro, che è in questa tavola figurato. Di una madre amorosa che al suo figliolino, come si suol fare dalle donne volgari, mette il dito in bocca per sollevargli il dolore che gli fa alle gengive lo spuntare de' denti, il Parmigianino ha saputo fare una Madonna graziosissima che il bambin Gesù con questo atto vezzeggia.

Siede la Madonna giovanissima e soavissima, e sostenendo con la sinistra il Gesù bambino (seduto su di un plinto davanti di lei) mette la punta del dito annulare della man destra in bocca al pargoletto Gesù carissimo nelle fattezze infantili. Vero, grazioso e nuovo concetto che il Parmigianino col suo bello operare ha sollevato dal volgo alla celeste rappresentanza della santa Madre di Gesù. Che se qualcuno trovasse certo garbo troppo studiato nella composizione di questo quadretto, sembra a noi che abbia tanto di grazia e di novità, che, assottigliare la critica verso si difficile e ad un tempo sì felice prodotto della pittura, sia come il cercare una picciola spina in una rosa odorosissima, un impercettibile bruscolo in un giglio candido più che neve.

Guglielmo Becki.

Andromeda e Perseo - Dipinto di Pompei.

ALLORQUANDO alla tav. XXXII del volume V pubblicammo una pittura di questo istesso subietto, parlammo ancora di questa che esprime la identifica composizione di quella, coll'aggiunzione delle due figure su quello scoglio sedute; e di questa pure avevamo brevemente raccontato dove a carte 3 della relazione degli scavi che accompagna il IV volume descrivemmo la casa ove fu rinvenuta. Questa è similissima a quella molti anni addietro scavata in Ercolano, ma delle tre la più bella, e quella che è condotta con maggiore artifizio delle altre. Le figure che la compongono han proporzione della terza parte del vero. Il Perseo di questo dipinto differisce dall'altro in quanto non ha le ali a' piedi; ed oltre l'efattide picciolo mantello usato da' guerrieri, pendegli dietro le spalle una specie di cappello che non possiamo chiamarlo il petaso per non ravvisarvisi le ali che forse sono per ragione di situazione nascoste dietro gli omeri dell' Eroe. Anche

il mostro marino è in questa pittura diverso dalle altre. Quelle due donne coronate sopra un opposto scoglio sedute, che riguardano questo miracolo le crediamo qui dipinte come assistenti al sacrifizio, giacchè altro non era che un sacrifizio a Nettuno questa offerta della bella Andromeda al mostro marino. Anche ci mantiene in questa congettura il ravvisare queste due figure coronate: costume usitato ne' sacrifizii. Nè possiam credere ( tanto si danno a divedere per curiose, e così poco per commosse ed intenerite a quel fatto ) che quella donna sia li figurata per Cassiopea, madre della fanciulla, la quale in quel caso non potrebbe essere atteggiata che di cordoglio per il pericolo della figlia, o di stupore pel suo inaspettato, e maraviglioso scampo. Ed il pittore Pompeiano che questa istoria dipinse imitò eziandio i colori delle vesti, che si ravvisano gl'istessi in questo come negli altri dipinti anteriormente discorsi. Bellissima è la figura di Andromeda sopra tutte le altre di questo quadro, e felicemente la più conservata, essendosi questa pittura scavata molto danneggiata dalle vicende del tempo, e dell'eruzione.

Guglielmo Bechi.

GENII MUGNAI - Antico dipinto di Pompei.

Tutte le arti e tutti i mestieri che il bisogno esigeva, o il lusso adoperava, avevano nella moltiforme Religione degli antichi Genii che le avevano in guardia e tutela, e di cui si serviva la pittura ad acconciamente e con eleganza esprimere e rappresentare le arti medesime. E di questi Genii e di questa credenza avemmo più volte luogo a discorrere nei passati volumi e particolarmente alla tav. XLVII del Vol. IV, ove pubblicammo la pittura a questa compagna esprimente Genii fiorari. Questa è dipinta a simmetria di quella nell' ingresso dell' edifizio Pompeiano chiamato volgarmente Panteon, e rappresenta un Pistrino, o per dirlo a modo nostro un Mulino.

L'arte pistoria presso gli antichi era quella che aveva ufficio di ridurre a pane i cereali, poichè il pistrino o officina di quest'arte era forno e mulino insieme riuniti. Di fatti sempre congiunti gli abbiamo le tante volte in Pompei

rinvenuti da non lasciarci su questa unione alcun dubbio.

L'invenzione dell'arte del macinare si perde nelle favole dei tempi i più remoti; poichè si vuole che Cerere al bisogno degli uomini la trovasse. Il penoso ufficio di girare i mulini fu prima il carico delle donne (1), poi gli schiavi ed i condannati vi furono adoperati, ma per lo più agli asini questa pazienza e questa fatica si commetteva (2).

Guarda bene, o lettore, in questa pittura, e per poco che tu ci consideri, ravviserai qui dipinto uno di quei medesimi mulini che tante volte si sono scavati in Pompei, e ci vedrai alcuni fornimenti che per esser di legno non si sono in quelli rinvenuti, non reggendo il legname come la pietra a quasi diciotto secoli di sepoltura. E prima di tutto impara da' Digesti (3) a chiamar le parti di questi mulini che avean no-

<sup>(1)</sup> Odyss. VII e XX.

<sup>(2)</sup> Apul. Met. IX, p. 278.

Ovid. Fast. III, 307.

Art. Amat. III, 290.

<sup>(3)</sup> Paolo Giureconsulto. Lib. 18, §. 5, D. de fundo instr. et instr. leg. Est enim meta inferior pare molae, catillus superior.

me di meta l'inferiore, di catillo la superiore. E se paragoni le mete di questi mulini con le mete dei circhi (che da tanti monumenti appariscono), le vedrai così conformi della figura, come consonanti del nome. E siccome sulla sommità della meta (dove il cono del catillo che riceveva il grano aveva orifizio comunicante con l'altro cono che sulla meta stropicciando lo sfarinava) si è sempre trovata una cavità, il cui uso non compariva, vedi qui dipinta un asta che sosteneva forse qualche ingegno in essa cavità conficcato, a regolare, secondo che bisognava, il passaggio del grano. Vedi anche gli asinelli apparecchiati al penoso girar del mulino, che chiaramente denotano essere adoperati dai Pompeiani a girare i mulini.

I Genietti, che qui del macinare esprimono le faccende, sono sette di numero, fanciulli e giulivi di aspetto, alati tutti come Amorini, quali appunto Filostrato nelle sue immagini ce gli descrive, cioè figli delle ninfe, fanciulli belli ed alati, tutti i bisogni, tutti i piaceri, tutti i desiderii degli uomini opportuni ad esprimere. Uno di questi puttini assetta il fornimento del bindolo

ad un asinello con cui deve essere attaccato al mulino; e siccome uno è il mulino e due gli asinelli già in arnese a girarlo che qui si vedono, vuolsi credere che a due alla volta fossero ai mulini dagli antichi attaccati. Quattro altri puttini giacciono a piè del mulino in varie attitudini di riposo, ed hanno, quasi a ristoro delle fatiche che durano intorno al mulino, due bicchieri in un desco che appaiono ripieni di vino. Quegli altri due che si veggono stare alla dritta della pittura, ivi par che figurino da principali dell'arte: poichè mentre tutti gli altri Genietti son nudi (come per essere più spediti alla fatica) questi due son vestiti, avendo il fanciullo un mantello rosso, e la fanciulletta una tunica gialla due volte succinta: poichè del sesso di questa, oltre la gonna fanno anche fede i capelli intonsi ed in un nodo sulla testa raccolti, mentre tutti gli altri amorini sono tonduti come ad uomini ed operai si conviene. Ora se alcuni considerando nell' ingresso di questo misterioso edifizio Pompeiano dipinti con gli Genii fiorari questi Genietti mugnai, vorranno trarne congettura che pei conviti pubblici questo luogo fosse stato fatto, rammentando come nei conviti fosse uso agli antichi di coronarsi, e come il pane è sempre stato necessario ai più parchi, come ai più lauti banchetti; noi gli consentiremo e ci riserberemo ad associare le nostre alle lor congetture, allorchè con la debita pianta faremo luogo in quest'opera a tutto intero l'edifizio.

Guglielmo Bechi.

## GIOVE - Antico dipinto di Pompei.

A carte due della relazione degli Scavi che chiude il II volume di quest'opera parlammo di quella casa Pompeiana detta del Naviglio, che ha facciata dirimpetto il fianco del tempio della Fortuna. Nell'atrio toscano di questa casa si sono scavate pitture bellissime e colle tavole II, III, XVIII e XIX del volume II le offrimmo in gran parte al pubblico. Anche le tre Divinità che formano subbietto a queste tavole LII, LIII e LIV sono dipinte nel medesimo atrio. Il Giove che qui pubblichiamo, l'uomo che entra in quest'atrio lo vede dipinto accanto alla bocca del tablino verso la sua sinistra sopra un fondo rosso. Se questo Giove (che non è alto più che due palmi) comparisce piccolo agli occhi di chi lo mira, grandissimo diventerà certo nell'intelletto di chi consideratamente il riguarda. L'antico pittore lo ha rappresentato sedente sul suo trono, e come pensieroso di tutte le cose del Cielo e della Terra al suo governo affidate, poichè lo vedi maestosamente sedere,

con la destra sulla spalliera del trono appoggiata sorreggersi la testa in cui si veggono espressi gli alti pensieri di una mente serena, che immersa nelle più profonde meditazioni riposa tranquilla, come farebbe nell'ozio, o nel sonno una mente spensierata e leggiera. Pensiere sublime ed espresso felicemente. Il Nimbo o disco di luce che gli circonda la testa, l'aquila, il lungo scettro di oro che tiene nella sinistra e la veneranda maestà del volto mostrano a primo aspetto in questa inmagine espresso il Re degli uomini, e degli dei. Il trono su cui è seduto ricco di borchie gemmate è dipinto come di oro, e di oro pure è dipinto lo sgabello su cui riposa i piedi. Sono eziandio rimarchevoli le due aquile che sorreggono i bracciuoli del trono, e l'aquila che ai piedi del nume, quasi ad aspettarne il comando lo riguarda, come immaginarono i poeti che ministro dei fulmini di Giove chiamarono questo uccello. E tanto più ci par conveniente quest'attitudine di aspettare i cenni del nume, in quanto che quest'aquila non brandisce il fulmine nè con gli artigli, nè gli sfolgora in bocca, di modo che si potrebbe dire che aspetta dal nume il fulmine

suo incarico consueto. Il pallio che cingendolo sotto la cintura se gli scioglie in grembo in pieghe fluttuanti, è di color di porpora violacea, foderato di celeste, ed il trono è strato di un panno verde.

Guglielmo Bechi.

# BACCO - Antico dipinto Pompeiano.

NEL medesimo atrio ove si vede il Giove della tavola precedente è dipinto accanto alla porta dell' adito, o ingresso, il Bacco che qui pubblichiamo. Florido nella sua conta e bella giovinezza siede maestosamente sopra un trono di oro borchiato di gemme, e strato di porpora. Il peplo che dagli omeri gli discende sino a'piedi è violaceo foderato di verde. Il suo solito serto di corimbi gli cinge i biondi ed intonsi capelli, ed ha una nebride ad armacollo. Colla destra tiene in mano un cratere a due manichi pure di oro, e colla sinistra si appoggia al tirso. La pantera ed i cembali si veggono da un lato e dall'altro del trono di questo dio che sta dipinto sopra fondo rosso. La bellezza della composizione, la maestà e grazia che si ravvisa nell'effigie di questo nume, e la franchezza e perizia di tocco con cui si vede dipinto, danno grado a questa pittura fra le prime che de' Pompeiani hanno rivista la luce. La qual pittura si ravvisa chiaramente essere stata operata dalla medesima mano da cui sono state dipinte tutte le figure che decorano questo bell'atrio. Poichè il tocco che vi si ravvisa essendo di una franchezza e perizia inimitabile ed uniforme in tutte queste figure, ci fa certi che non possono questi dipinti essere stati condotti da artefici diversi.

Guglielmo Bechi.

## CERERE - Antico dipinto di Pompei.

Compagna alle precedenti, e nel medesimo luogo dipinta a simmetria del Bacco, è la Cerere che qui pubblichiamo. Sopra un soglio tutto di oro con strato di porpora siede la dea dell'Agricoltura coronata di spighe intrecciate fra un velo bianco che dalla testa le discende sugli omeri. È vestita di una tunica senza maniche, celeste foderata di bianco, sulla quale un peplo giallo si vede in fluttuanti pieghe compartito. Tiene un fascio di spighe nella sinistra ed una face accesa nella destra, della quale l'Ariosto cantava con questi bellissimi versi

Cerere poi che dalla Madre Idea
Tornando in fretta alla solinga valle,
Là dove calca la montagna Etnea
Al fulminato Encelado le spalle,
La figlia non trovò dove l'avea
Lasciata fuor d'ogni segnato calle:
Fatto ch'ebbe alle guance al petto, a'crini,
Ed agli occhi danno, alfin svelse due pini
E nel foco gli accese di Vulcano,
E diè lor non poter esser mai spenti.

Una cesta di spighe si vede accanto al suo trono, e sopra un alto sgabello pure di oro riposa i piedi coturnati. Non è qui luogo a discorrere le ragioni degli antichi che diedero a Cerere per attributo la face e le spighe, essendo cose conte e risapute. Nè ci possiam distendere a narrare come Bacco e Cerere presso gli Egizi fossero identificati col Sole e colla Luna, per cui lumi del mondo li chiamò pure Virgilio nelle sue Georgiche, nè l'aver trovato al bisogno degli uomini l'agricoltura, nè i misteri tanto celebri di questa dea, nè le diverse tradizioni intorno di essa degli antichi, e solamente ci contenteremo di mostrare questa pittura a' nostri lettori come un incontrastabile esempio del modo che tenevano gli antichi in effigiare questa divinità.

Guglielmo Bechi.

# VEDUTA DI CAMPAGNA. - Antico dipinto di Pompei.

ALLORQUANDO nella relazione degli Scavi di Pompei che chiude il V.º Volume si parlò del Xisto con pergola (che nella pianta ad essa relazione corrispondente marcammo col n.º 34) si accennò di questa dipintura sul muro di esso Xisto ritrovata. Vedano dunque i lettori il tempietto o Sacello, che in due lati in mezzo ad una campagna si presenta in questa pittura. Ha nell'ordine di cui è murato alquanto dell'Jonico. In ciascuno de' suoi due lati sporge avanti una specie di vestibolo o loggia che vogliam dire, (poichè non vi si vede sotto porta alcuna introducente all'edifizio); le quali logge sono sostenute da due colonne che hanno base sopra due gradini che formano lo zoccolo di questo bizzarro edifizio. Le colonne, i cui capitelli sono di maniera jonica, portano un architrave, un fregio ed una cornice con modiglioni che sostiene il tetto di queste logge, o vestiboli: sopra il tetto di una di

queste logge si veggono due anfore. Tutto l' edifizio sorge quadrato e prolungato in altezza a modo di una nostra Torre, nell'alto coronato da una specie di fastigio bizzarro e grottesco, tutto dipinto a colori svariati e brillantissimi. È anche degno di osservazione una specie di quadro rappresentante edifizii e campagne, dipinto nel muro esterno di questo campestre tempietto. Questa osservazione ci somministra la congettura che gli antichi avessero in costume di dipingere con simili rappresentanze la parte esterna delle loro fabbriche, onde cogli ingegni della pittura (men dispendiosi di quelli dell' intagli e della scultura) adornare le facciate dei più piccioli tugurii. Dal mezzo delle colonne de' due peristilj si vedono pendere ghirlande quasi a segno di festa intrecciate, e da una parte queste ghirlande scendono da un bucranio e da una patera, dall'altra son due faci ad una delle colonne attaccate, dove ad essa la ghirlanda istessa si avvolge. Davanti questo Sacello è pure osservabile una Sacerdotessa dipinta in atto di ministrare al culto che in esso si celebrava; poichè si vede coronata, coperta la testa di un gran peplo bianco, che le discende e

se le avvolge attorno la persona, rimboccandosi sul braccio sinistro con cui sostiene una patera, stendendo la destra con la quale stringe una face accesa. Sotto il pallio che dalla testa scendendo si avvolge attorno la vita della Sacerdotessa si vede vestita di una tunica gialla senza maniche due volte succinta, adorna di un lembo celeste. Sopra una specie di ara concava dirimpetto l'angolo di questo edifizio appariscono offerte rurali, come frutti ed erbe diverse; e quest'ara, o vasca sacra sembra destinata ad uso di contenere liquidi, poichè oltre al vedersi nel suo orlo esser questa concava, si scorge anche chiarissimo alla base di essa un buco che par fatto per estrarne quei liquidi de'quali dovevasi riempire. Su quest' ara forse gli abitanti di quella villa portavano le primizie dei loro campi e delle loro vigne in offerta al nume ellespontiaco che da quel tempietto le tutelava. Poichè quelle rustiche offerte e la postura campestre di questo Sacello, ed il vedersi sopra una specie di pilastro ad esso aderente un simulacro di Priapo in ridicolo ed osceno modo rozzamente effigiato, fa credere esser ivi venerato il rubicondo iddio degli Orti. Congettura

che ci suggerisce Catullo nel carme XX in cui fa dire al dio degli orti - io fatto con rustica arte difendo e proteggo questa picciola villa, questi poveri campi e ne allontano i ladroni. Avanti a me si offrono variopinte corone di primavera, spighe di estate, uve d'autunno, ed olive di verno. Su i gradini del vestibolo di questo tempietto (che in questa pittura si presenta di scorcio) è rappresentato un pescatore seduto con l'amo in una mano, ed un cestello ripieno di pesci nell' altra, ed una specie di cappello in testa che in vece di cucuzzolo ha nel mezzo una prominenza acuminata, che serviva al comodo di levarlo, e di metterlo; il qual cappello o disco era mantenuto sulla testa da un laccio che lo legava sotto la gola. Questo pescatore par lì riposarsi dalla pesca, che sembra abbia fatto in quel fiume che in lontananza si vede discorrere fra sponde ricche di varie maniere di alberi, ed irrigare un paese tutto alpestre di alte montagne. Osserveremo qui quello che altre volte abbiam detto, come cioè le linee di questo edifizio e degli altri oggetti in questa veduta dipinti non siano obbedienti a nessuna legge di prospettiva lineare, quantunque la prospettiva aerea, che secondo le distanze cresce e diminuisce il vigore alle tinte, sia assai bene osservata; e ripeteremo ciò che altre volte abbiam osservato, esser cioè questo peccato non de'tempi in cui queste regole di prospettiva, come si rileva dalla prefazione del Libro VII di Vitruvio, assai ben si conoscevano, ma dell'imperizia del pittore che questo paese dipinse in Pompei.

Guglielmo Bochi.

### VASO EGIZIO.

L rarissimo vaso inciso al n.º 1 di questa tavola appartiene alla classe di quelli appellati egizi, con una denominazione di cui esamineremo a miglior tempo l'esattezza (1). Nel suo campo seminato di vari fiori si vede una donna impiedi vestita di tunica adorna di meandri e liste con vaghezza trapunte, e fermata a mezzo la vita con larga zona ricca degli stessi fregi. Le copre il capo un berretto di stoffa e lavoro non dissimile da quello della vesta e della cintura: ed in sembianze altere anzi che no, stringe con ciascuna mano il collo di un cigno che fa tutt' i possibili sforzi per sottrarsene, e però spiegando le ali si dibatte. Dopo la quale descrizione riducendomi a memoria non pochi monumenti che per molti rispetti alle figure di questo vaso assomigliano, non mi pare bizzarra conghiettura, ma specchiata cer-

<sup>(1)</sup> Saranno preziose a chiunque voglia discorrere di siffatte stoviglie le osservazioni fattevi dal chiarissimo collega mio il signor cavaliere D. Giovambatista Finati nel tomo II della Descrizione del R. Museo Borbonico P. II. pag. 4 e segg.

tezza che la rappresentanza di cui parlo sia di orientale origine. Chi guardi un cilindro Persiano del Museo Britannico pubblicato dal Munter (1) vi troverà una figura alata che tiene pe' colli due grifi, come qui la donna i cigni. E chi prenda ad esaminare due altri monumenti di siffatta specie trovati a Ninive ne dedurrà nuovi argomenti a conforto della cennata opinione. Nel primo, passato dalla collezione del Sig. Rich nel gabinetto di Vienna, donde trattolo il fece di pubblica ragione il sommissimo Hammer, tu vedi una figura alata che affoga due struzzi nella stessa attitudine della donna dipinta su questo vaso (2). Nel secondo appartenente già al Sig. Giuseppe di Schwacheim (3), si osservano le stesse figure. In altri monumenti Babilonesi evvi un uomo coperto di tiara, il quale con ciascuna delle sue mani afferra pe'piedi un lione (4), o un monoceronte alato (5). E due leopardi alati affoga un personaggio co-

<sup>(1)</sup> R. d. B. T. I. n. 13.

<sup>(2)</sup> Fundgr. III, B, 3 H. 13 e IV B, 1 4 f. 1.

<sup>(3)</sup> Dorow Oriental. Alterth. L, E. I, T.

<sup>(4)</sup> Fundgrub. IV B. 1, H. f. 156.

<sup>(5)</sup> Ibid. III B. 3, H. t. 2, n. 13.

ronato, la cui immagine s'incontra nel Caylus (1). E metterei pegno che in siffatti monumenti sia pure da trovar l'origine di quella figura inserita nell'opera araba di Zaccaria da Caswin intitolata Adschaibolmachlukat, ossia Le meraviglie delle cose create, dove il Sole vien rappresentato come donzella tutta raggiante nell'aspetto, che tien colle mani due lioni come la donna del nostro vaso i cigni (2). Dalle quali tutte cose ognuno trarrà con quanto di ragione siasi per me asserito che la rappresentanza del vaso che illustro abbia dell'orientale, opinione alla quale con tanto più di fidanza inchino, in quanto che anche la foggia della tiara e delle ali, di che la nostra donna è fornita, si osserva ne' bassirilievi Persepolitani dati da Ker-Porter (3) e da Ousely (4), donde possiamo crederle passate nelle arti non solo d' Etruria, ma di tutta l' Italia ancora.

Or che in questi animali siano da ravvisare tanti esseri nocivi raffrenati dalla forza di un

<sup>(1)</sup> Recueil. T. IV, pag. 71.

<sup>(2)</sup> Fundgruben, I, B. H. 6, fig. 1.

<sup>(3)</sup> Truvels. 1, pl. 32; 33.

<sup>(4)</sup> Travels. II, pl. XLI, f. h.

nume potente, è cosa per sè stessa chiarissima; e se tale non fosse, tale certamente ci riescirebbe in osservando che i monoceronti afferrati dall'uomo alato scolpito nel monumento Babilonese poco fa mentovato hanno le code di scorpioni, a significazione appunto che siffatti animali di esseri cattivi eran simbolo. Così nell'Apocalisse (1) troviamo descritte le voraci locuste con bocche di scorpioni (2). Senza che mi sarebbe vivo argomento della verità aperta di ciò che dissi, l'epigrafe in caratteri Assiri cuneiformi, apposta al personaggio che affoga gli struzzi nel cilindro da me sopra citato. Quivi leggo col mio dottissimo amico il professor Grotefend; Sezetché namenó éóktó iceor khscheétô Sreóschém ascheschingo: Lode a Serosch che splende tra la luce e la gloria, al santo ed al puro. Si sa che questo Serosch nella religione Persiana era uno degl' Ized, l'apportatore della sanità, delle ricchezze e della buona fortuna; in somma uno de' Genii tutelari creati da Ormuzd per difendere il popolo de'buoni. E però

<sup>(1)</sup> IX, q

<sup>(2)</sup> Vedi S. Luca X, 19, e rifletti su quello che in tal proposito scrisse Kuinoel T. II p. 449.

se ne cava un altro vero d'importanza, ed è, che in questi uccelli sono da riconoscere i nemici di siffatto Serosch, gli esseri generati da Ahriman, i Genii nocivi secondo la testimonianza di Plutarco (1). Suggella poi dieci tanti più la mia opinione il vedere inciso in bella gemma Persiana lo stesso Serosch che tiene colla manca un cigno pel collo, mentre cerca ucciderlo colla spada che stringe nella destra (2). E simbolo degli esseri maligni era ben a ragione il cigno, perchè allelofago, che importa un come dire della propria specie divoratore (3). Onde nella più remota antichità il troviamo figura dell'uomo crudele (4), ed il mangiarne leggiamo essere stato difeso agli Ebrei e nel Levitico (5) e nel Deuteronomio (6).

<sup>(1)</sup> Plutarco Is. et Osir. pag. 314. ed. Wyttenbach. Merita anche di esser osservato tutto ciò che scrissero su questo argomento Anquetil du Perron T. 1. part. 4. p. 124. Kleuker nell'appendice allo Zendavesta T. II, p. 5 pag. 84, e Rhode Ueber Alter und Werth ec. p. 93, ff.

<sup>(2)</sup> Ker-Porter Travels II, pl. 82, n. 2.

<sup>(3)</sup> Aristotile L. IX, cap. I. Εισι δι οί κυκισι αλληλοφαγοι μαλισα των οριων. cosa ripetuta da Eliano H. V. L. I, cap. 14; da Ateneo Lib. IX p. 396, e da Plinio H. N. Lib. X, c. 23.

<sup>(4)</sup> Ps. 90, e 18.

<sup>(5)</sup> XI, 18.

<sup>(6)</sup> XIV, 16.

Resta dunque solidamente provato che l'artista nel dipingere il nostro vaso ne tolse le figure da orientali rappresentanze. Ora è da vedere come egli abbiale adattate ai dogmi della sua religione. Laonde si chiederà chi sia per avventura la donna alata che toglie a questi uccelli di maledizione il poter nuocere? Come e perchè di tali figure compariscano dipinte sopra un vaso da rinserrarsi insieme col cadavere nella tomba? Per certo gli enunciati problemi riuscirebbero difficilissimi, e forse non possibili a sciogliersi, senza i dati che ne porge un vaso pubblicato dal Ch. Consiglier Dorow (1) dove anche in un campo sparso di fiori comparisce la stessa donna che stringe colle mani i colli de' due cigni, come nella pittura che qui ho tolto a chiarire; ma la testa e le spalle ha rivolte ad altra donna senza ale che le sta dietro con in mano uno specchio. Dal quale monumento paragonato al nostro molti conseguenti possiamo trarre ad illustrazione di amendue. In primo che dunque la donna alata sia una divinità. Secondariamente

<sup>(1)</sup> Notizie intorno alcuni vasi etruschi Tav. VIII, 6. T. 6.

che lo specchio non serva a lei per mirarvisi, onde non è da crederla una Venere. In terzo luogo che la figura da cui è tenuto lo specchio abbiasi ad aver come una mortale, appunto perchè sfornita di ali. Per quarto che questo specchio abbia la stessa significazione che negli altri vasi, dove le femmine sono così rappresentate o come tenenti in mano l'oggetto loro stato caro in vita o come simbolo della iniziazione (1); dal che inferisco essere la donna senza ali, persona che di quella divinità alata impetri il favore. E finalmente che essendo stato questo vaso chiuso nella tomba insieme col cadavere, sia da ravvisar nella femmina con in mano lo specchio la defunta istessa, che per espiazione dell'anima sua fecesi dipingere vicino alla diva che sperava a sè propizia nell'altra vita; donde si deduce che la donna alata esser deggia una diva infernale. Nè a questa ultima osservazione farebbe luogo altra prova; ma la ribadisce senza contrasto e la fa divenire verissima verità quel vaso

<sup>(1)</sup> Dello specchio dipinto ne' vasi Greci in questa significanza esempi allegar potremmo tanti, quante son le faville che salgono dal percuoter de' ciocchi arsi.

pubblicato dallo stesso consiglier Dorow (1) dove si veggono Eaco, Minosse e Radamanto giudicare alcune anime, mentre in un angolo della scena evvi la medesima donna alata che stringe i colli de' due cigni. Chi sarà dunque costei se non Proserpina, la tremenda regina delle ombre, la moglie di Aidoneo, quella che nell'Inferno affrena e sbriglia a sua posta gli animali che quivi nocumento recar possono? Certamente la credenza che nell'Orco vi fossero di esseri tristi, che agli abitatori di quegli oscuri luoghi, volendolo Proserpina, cagionassero male, è tanto antica quanto Omero. Perchè timor forte assalse Ulisse, non costei gli facesse comparir davanti la tremenda testa della Gorgone, la quale con un solo de'suoi sguardi poteva petrificarlo. Che poi tra questi esseri siano da annoverare i Genii maligni, chiaro si trae da non pochi monumenti d'Egitto, nazione da cui Greci e Latini tolsero le prime idee del Tartaro. Perciocchè nelle pitture delle mummie dove si rappresenta il giudizio de' morti al cospetto di Osiride l'anima vi comparisce ac-

<sup>(1)</sup> Notizie ec. Tav. VIII, fig. 5.

compagnata da cotesti demoni, come si osserva, per tacer di altre, nella cassa della mummia portata in Inghilterra dal Capitan Lethieullier (1). Ma quelli esseri tristi quantunque cooperar si potevano a far che il destino di un' anima prospero fosse o sventurato (2), pure soggetti erano alla dominatrice del bujo regno, ed essendo capaci di castigo (3), da quella come dalla sovrana infernale lo attendevano. Ecco perchè il defunto, col cui cadavere si trovò il vaso che illustro, volle dipintovi come amuleto della vita futura l'immagine di quella Dea che domi avesse i Genii da'quali egli temer poteva alcun danno. E l'artista toltone l'esempio dalle arti Persiane e Babilonesi li effigiò a guisa di uccelli crudeli che fossero suffocati da Proserpina. Ed a mostrar che costei fosse Dea Grande le aggiunse le ali (4), e tutto il campo di questo vaso adornò di fiori, i quali bene le si addicono

<sup>(1)</sup> Vedi Alessandro Gordon An essay towards explaining the hieroglyphical figures on the coffin of the ancient mummy belonging to capt. William Lethieullier, p. 3.

<sup>(2)</sup> Servio, ad Aeneid. III; 63.

<sup>(3)</sup> Plutarco de S. N. V. pag. 540.

<sup>(4)</sup> Alata comparisce Proserpina anche nella bella corona d'oro illustrata magistralmente dal chiarissimo Signor Cavaliere D. Francesco Maria Avellino nel primo volume degli atti della R. Accademia Ercolanese.

come a Cora Flia che rapita fu da Plutone in atto di coglier fiori, e collo spuntar de'fiori faceva ritorno da' tenebrosi chiostri alla madre, e nella stagion de'fiori presedeva alla celebrazione di que'misteri in cui era forse iniziato chi volle questo monumento seppellito con sè.

Degli altri due vasetti rappresentati vicino allo già illustrato nulla ho da dire che nol possa l'erudito lettore osservar da sè stesso; per la qual cosa chiuderò senza più il mio parlare.

Bernardo Quaranta.

ARA IN MARMO GRECO ornata di bassorilievi alta palmi cinque e oncia 1.

NEL Tempio così detto di Quirino dissotterrato nell'anno 1817 in Pompei si rinvenne la bell'Ara quadrilatera che qui presentiamo. È dessa ornata di eleganti bassorilievi, fra'quali merita la nostra attenzione specialmente quello espresso nel principal suo aspetto: l'incominciamento di un sagrificio sul d'avanti del penetrale di un tempio ne è il soggetto: un Sacerdote, sette ministri, un tibicine, un littore, una vittima ed un'ara ne formano la composizione. A guisa di un tripode si eleva nel mezzo l'ara, ricolma, a quel che sembra, di diverse frutta, o di altri simili comestibili. Da un lato assistito da due compagni si avanza il Vittimario conducendo presso l'ara un robusto toro vittato, nel mentre che dall'altro il Sacerdote seguito da tre ministri porge una patera verso la vittima come se volesse purgarla delle sue impurità prima di sottoporla al sagrifizio. Rivestito de' consucti abiti qui il Sacerdote è

velato e coronato. Il Vittimario seminudo e coronato di alloro secondo il costume, regge nella sinistra la scure e sofferma presso l'altare la vittima che vi ha condotta: i due seguaci suoi, de'quali uno è coronato, rimanendo occupati dal davanti del bue, non lasciano distinguere di quali arnesi sian forniti. Fra'cinque ministri che seguono il Sacerdote si distingue il piccolo Camillo che regge un vaso ed una patera, avendo pendente dal collo una lunga vitta, il Fictor che porta del pane come sembra scorgersi nella patera che sostiene, ed un altro forse destinato a trasportar l'acerra, il quale comechè occupato dalle figure che gli sono innanzi, non può distinguersi di qual sacro utensile sia apportatore. Segue il suonator di tibie ed il littore come ci fan credere i fasci consolari che sembrano appoggiati alle sue spalle.

Poche son le cose da notare in questa bella scultura non del tutto terminata: la patera, il vase, e la vitta che porta il piccolo Camillo, non che l'abito succinto che portano alcuni degli altri suoi compagni, sono arnesi e circostanze ovvie nelle immagini delle persone dedicate al

culto della Religione; se non che il ministro che qui abbiam denominato Fictor alle volte era così detto perchè formava delle vittime di cera o di pane pe'sagrifizi simulati della gente bisognosa. Notiamo inoltre che sebbene trovisi in qualche antico arnese (1) da sagrifizio espresso l'uso cui l'arnese stesso nelle cerimonie era destinato, e che per ragion di analogia potremino riconoscere in questo bassorilievo una delle parti della cerimonia cui l'ara era destinata ne'tempi, purnondimeno la piccola mole del monumento che pubblichiamo in proporzione del tempio in cui fu ritrovata, ci fa supporre più verosimilmente, che quest'ara non appartenga al tempio; ma debba reputarsi più tosto un' ara votiva eretta a Quirino, nella quale siasi espresso nella più nobil faccia un sagrifizio che si esegue in ringraziamento di qualche vittoria riportata da' Romani; il che

<sup>(1)</sup> La preziosa anfora nolana con un capedine di metallo serbata nella settima galleria de' vasi Italo-greci del Real Museo ne somministra un luminosissimo esempio. In essa vi è con eleganza somma dipinta la festa NEOINIA che in Grecia celebravasi ad onor di Bacco nella stagione di Autunno, libandosi le primizie del vino, prima che altri ne gustasse. Fra' principali arredi necessarj alla cerimonia primeggia un' infora ch' è la copia precisa dell' anfora istessa; e'l capedine dipinto fra le mani della Sacerdotessa ch'esegue la libazione si rinvenne di metallo dentro l'anfora, presso della quale tutt' ora si conserva.

a noi sembra sufficientemente indicato dal vedersi introdotti nella cerimonia i fasci consolari trasportati dal Littore.

I soliti festoni vittati sono espressi negli altri bassorilievi delle tre rimanenti facce del monumento. Grazioso e bene inteso è il prefericolo e'l simpulo in uno, come l'acerra dischiusa ed una grandiosa vitta nell'altro, arredi tutti a'sagrifizj appartenenti. Una magnifica corona di quercia ornata di una svolazzante vitta posta fra due piante di alloro riempie la faccia dell'ultimo bassorilievo di questa bella scultura. Ed è questa corona, qual distintivo di riportata vittoria, che fermi ci mantiene nella congettura, che questo nostro monumento sia stato eretto in occasione di qualche riportata vittoria, esprimendone i ringraziamenti al Nume tutelar de'Romani il sagrifizio espresso nel principal suo bassorilievo.

Giovambatista Finati.

Antinoo — Statua in marmo grechetto alta palmi 7 e mezzo provveniente dalla Casa Furnese.

In qual grado di perfezione si trovassero le Belle Arti sotto l' imperio di Adriano chiaramente cel dicono i monumenti dell'età sua; e peculiarmente fra essi i simulacri del famoso Ganimede di Bitinia che l'impronta portano del benaugurato secolo del Giove Tiburtino. Uno di questi simulacri in attitudine di Mercurio abbiam fatto delineare in questa tavola; e da esso si può senza stento comprendere lo stato di floridezza in che allora trovavansi le arti; comechè non paja potersi negare che la stranezza di quel Principe nel proteggerle, il principio producesse della lor decadenza, e specialmente negli ultimi anni del suo imperio.

Non sembra da mettersi in dubbio che l'inspirato scarpello dell'antico Artefice ha voluto esprimere in questo simulacro le fattezze di un giovine leggiadro, unitamente ai caratteri del Nume, sotto le cui sembianze l'adulazione lo

volle rappresentato, ond'è che in esso combinato si scorge un innesto delle forme umane alle divine, cioè le sembianze di Antinoo congiunte al carattere della deità con tutto il bello ideale che gli antichi maestri della Grecia all'essere divino assegnarono. Qui perciò il veggiamo in piedi nella consueta attitudine del messaggier degli Dei, avendo sul suo sguardo e sulla sua testa un po inchinata a dritta felicemente espressa quella dolce tristezza che giammai non manca ne'ritratti di Antinoo; senza che sia priva di quella forma di capelli corti e naturalmente accomodati che mai sempre ritroviamo nelle figure di Mercurio. E questa felice combinazione del bello naturale col bello ideale massimamente si ravvisa nelle parti carnose del busto, e sopratutto nelle dorsali, ove le scapole hanno un mirabilissimo effetto. Se le braccia e le gambe non fossero moderne aggiunzioni, forse che nelle prime si scorgerebbero il caduceo e la borsa, e nelle seconde le ali alle calcagna, ma la mancanza di questi attributi nessun lume toglie alla ricognizione di questo Nume; imperciocchè molte sono le immagini di lui che ne sono affatto prive, e tale è la famigerata statua Capitolina rappresentante Antinoo sotto le sembianze di Mercurio, alla quale perfettamente la nostra somiglia.

Questa nostra statua è tanto conosciuta dagli Eruditi e dagli Artisti, che ci dispensiam ben volentieri di aggiunger altro a quanto finora abbiam detto, ed a quanto la fama di più secoli ha narrato della celebrità sua, e solo ripeterò ch'essa è degna del miglior tempo delle arti, ed è un monumento irrefragabile della celebrità del suo secolo.

Giorambatista Finati.

FIGURA MULIEBRE, in sembianza di Musa. - Statua in marmo pentelico alta palmi sette.

An imitazione della Poesia (1) paragonarono gli antichi Artefici le sembianze delle nobili e colte donne a quelle delle Muse; e poichè il paragone de' caratteri e degli attributi di Polinnia lor riusciva più acconcio all'applicazione della donna che voleasi adulare, così spesso accadeva, che sotto le divise di questa Musa venivano a preferenza espresse le nobili e colte donne dell' antichità. Una di queste ci sembra espressa nella figura che abbiamo sott'occhio, e c'induciamo a supporre che per essa si presenti una nobile matrona, e non già la Musa istessa; dallo osservare che i piedi essendo ornati di eleganti calzari convengono più alla prima che alla seconda. Niente può favorire alla interpetrazione di questa bella figura la testa vagamente

<sup>(1)</sup> Calsano molto al proposito gli epigrammi di Agazia e di Rufino fra quelli del VII Libro dell' Antologia Greca. Veggasi il Visconti al T. Il del Museo Pio Clementino.

### VOL. VI. TAV. LIX.

inghirlandata di rose, poichè sì questa che le mani sono aggiunzioni moderne male appropriate al soggetto della Statua. All'eccezione de' molti esempj che si hanno di siffatte rappresentanze in altre riputatissime collezioni, già diversi ne osservammo in questo stesso Museo Borbonico nella esposizione che facemmo della famiglia de' Nonj Ercolanesi (1).

Giovambatista Finati.

(1) Vedi Vol. II Tav. XL a XLIII.

Due Busti incogniti: il primo è in marmo greco di palmi due once 4 di altezza; il secondo è in marmo lunense alto palmi due e once 3.

Due graziosi busti sono espressi in questa tavola: l'uno è virile, l'altro è muliebre, ambi incogniti. Il primo ch'è a sinistra del riguardante
presenta un giovane principe, cui la crescente
barba ricoprendogli in parte il mento e le gote,
e massimamente il labbro superiore ce lo presenta presso a compiere il quinto lustro, il che
molto meglio sul marmo si osserva. La clamide
che lo ricopre, e le forme del suo volto danno
non lieve appoggio alla opinion di coloro che vi
credono espresso Lucio Vero giovine, sebbene
in seguito queste forme alquanto dalla età alterate
poche tracce ci lasciano a potervelo riconoscere.
D'altronde essendo stato questo giovine principe
adottato da Antonino (1) per opera di Adriano fin

<sup>(1)</sup> In quanto all'adozione di questo principe non sono concordi gli antichi Scrittori; ond'è che vi ha di quei che la pensano come noi, e di altri che la credono fatta da Marco Aurelio. Si può riscontrare su tal proposito la dotta

dalla freschissima età di anni sette, promosso a Questore nell'anno vigesimoterzo, ed un anno dopo al Consolato, ben gli convengono quegli abiti, e la poca barba che pel suo volto si scorge a questa età non disconviene. E in questo caso a noi sembra che debba più esattamente denominarsi Lucio Aurelio Commodo, e non già Lucio Vero, poichè quest' ultimo nome gli venne imposto dal suo cugino Marco Aurelio allorchè lo associò al trono nell' anno trentunesimo dell' età sua.

Il secondo busto ch'è a dritta del riguardante presenta una gentil principessa Romana con elegante una semplice pettinatura. L'ondeggiamento de'capelli uniformemente serpeggianti sulla fronte e le ben concertate trecce che presentan quasi una cuffia nella parte posteriore della testa, producono un graziosissimo effetto che si attira costantemente lo sguardo de' riguardanti. Aggiunge non poca grazia e decoro a questa bella scultura un sinuoso manto orlato di frangia, che ricoprendo presso che tutta la tunica va ad aggrup-

nota II del Tillement (Hist. des Empereurs T. II.) alla vita di Antonino Pio, e'l più volte lodato Visconti al Museo Pio Clementino T. VI Tav. LI.

parsi in un nodo nel mezzo del petto. E qui non possiamo ristarci dall' osservare, che i delineamenti del volto di questo ritratto, sebbene giovanile, non poco somigliano alle fattezze di Sabina, le cui immagini frequentissime sono ne' monumenti dell' Antichità. E se l'acconciatura della testa, e la foggia del vestire non differissero da quelle che vediamo espresse ne' sicuri ritratti di questa Imperatrice, non esiteremmo un istante a riconoscervi la giovine sposa di Adriano, prima di divenire Augusta.

Gwambatista Finati.

Candelabro di Bronzo - Alto palmi 3 e once 5, essendo l'asta del padellino tutta intromessa nel fusto.

L candelabro distinto in questa tavola colla lettera A chiama a sè tutta l'attenzione degli osservatori, e pel meccanismo con cui è lavorato merita di essere considerato con molto più di riflessione dagli artisti. Perciocchè le sue parti si possono scommettere per renderne facile il trasporto, e possono più lunghe farsi o più corte secondo il comodo di chi lo usa. Il suo piede risulta da una base in forma di cono tronco, mobile e forata nel mezzo. La si vede dimostrata per metà in pianta b, e sostenuta da tre cosce caprine le quali sono equidistanti fra loro, ed equidistanti pure dal centro dove si uniscono, mercè il giuoco di tre cerniere, due con perno fisso ribattuto, ed una con perno mobile. Sarebbe nondimeno cosa facile sconnetterle e ridurle o disporle come le osservi in g. Tolto dalla cerniera i il piccolo perno 2, questa sciogliendosi permette alle altre

due cerniere 3 e 4 di potere avvicinare parallelamente i tre cennati pezzi come sono rappresentati in g. I quali chi voglia poi ricomporre per formarne di bel nuovo il piede del candelabro, vedrà riunirsi l'uno su l'altro gli anelli 5, 5, 5, che a diversi livelli si trovano nell'estremità superiore delle zampe, come si osserva in h, donde viene a risultare il tubo 6. In questo s'immette il perno c del fusto, facendolo passare nel forame della base che si trova in corrispondenza del tubo 6 già descritto, e che necessariamente si arresta alla gola rovescia 7. Inzeppato il detto perno col pernuzzo 8 fitto nel buco 9 che spunta sotto il tubo, viene così a stringere la base sulle tre zampe, e v'incatena il fusto innestato nel piede. Tetraedro è questo fusto vuoto al di dentro, e termina in due protome situate di spalla e sormontate da una specie di capitello in cui s' introduce il padellino. Il quale è a guisa di vaso d, situato sopra un'asta e pure tetraedra che introdotta nel vano del fusto fa sì che il padellino medesimo si elevi e si abbassi a piacere e così resti fermo col pernuzzo f, intromesso in uno de' buchi che trovansi lungo l'asta medesima.

Delle due protome la prima i rappresenta Mercurio, la seconda l Perseo.

Amendue questi personaggi hanno due picciole ale alla testa, ma Mercurio stringe la borsa nella destra, e nella sinistra il caduceo di antichissima forma, cioè senza serpi (1). Perseo poi nella dritta tiene la testa di Medusa, e nella manca l'arpe adamantina di cui Vulcano gli fè presente quando andò a combattere le Gorgoni. Da Ovidio quest'arme è chiamata ensis falcatus (2) ed ensis hamatus (3), ed a ragione, perchè era un ferro terminante in una punta ed in una falce, onde servire nel tempo istesso ad uccidere il nemico ed a troncarne le membra, giusta la descrizione fattane da Achille Tazio (4).

Non è intanto da trasandare che le immagini di Mercurio e di Perseo in questo monumento,

<sup>(1)</sup> Su questo particolare vedi la mia dissertazione sopra un caduceo di bronzo che si conserva nel Real Museo Borbonico pag. 7, e segg.

<sup>(2)</sup> Met. IV, 726.

<sup>(3)</sup> Ibid. v. 80.

<sup>(4)</sup> Lib. III, C. 7. Ωπλισαι δε Περσευς και την δεξιαν διφυει σιδηρώ, εις δρεπανον και ξιφος εσχισμένω, αρχετάι μεν γαρ ή κωπη κατωθεν αμφον εκ μιας, και εσεν εφ'ήμισυ του σιδηρου το ξιφος \* εντευθενδε απορραγεν, το μεν οξυνεται, το δ'επικαμπτεται και τα στο σιδηρου το ξιφος \* εντευθενδε απορραγεν, το δε καμπτομενον δρεπανον γινεται, δια τα πληγή το μεν ερειδή την σφαγην, το δε κρατή την τομην.

...>

ed il ridursi in varii pezzi onde poterlo trasportar comodamente, m'inducono a credere che servisse ad uso di qualche ricco mercatante il quale anche le malagevolezze de'suoi viaggi di confortare amava con oggetti di lusso, e si piaceva forse nel silenzio della notte rivedere i suoi conti lucrosi all'aspetto di vago candelabro fregiato delle figure di coloro che giudiziosamente scelti ebbe a protettori. Perciocchè nelle vicende pericolose de'commerci gli uomini non solo abbisognano di acume pe' contratti, ma benanche di valor ne' pericoli. E la prima cosa impetrava da Mercurio che era protettor de mercati (αγοραιος), apportator di guadagno (κερδεμπορος), dator di ricchezze (δωτηρ εαων), favoreggiator de' contratti (εργασιαις επαρωγος), versipelle (πολυπροπος), astuto di consigli (ποιχιλοβουλος), guidator de' viandanti (ήγεμονιος, ενοδιος). Da Perseo poi otteneva il trionfare de' più tremendi nemici. In effetti questo Eroe nelle più sconosciute contrade vinse le Gree, fè guerra alle Gorgoni e tra esse uccise Medusa, e col teschio di quella petrificò l'un dopo l'altro il Re Atlante che gli negava ospitalità, e Polidette e gli amici suoi che in Scrifo maltrattavan la madre, e fè

scempio del marino mostro che, per vendicare l'oltraggiata bellezza delle Nereidi, già già si divorava le alabastrine membra dell'innocente figlia di Cefeo.

Bernardo Quaranta.

Due Vasi di Bronzo. — Il primo è di un palmo di diametro, e alto 4 once. Il secondo del diametro di palmo uno once 3, e alto once 7 e un quinto.

Del primo vaso di questa tavola non diremo altro se non che semplicissima è la sua forma, e svelti oltremodo e lavorati con isquisito magistero ne compariscono i manichi. Esso è il depas amficipellon di Omero (1), la qual voce, spiegata male da molti Scoliasti e lessicografi, indica propriamente un vaso il quale abbia due cavità una per contenere il liquido, l'altra per servirgli di base. E ciò si fa ben chiaro anche dalla etimologia della cennata voce derivando da amfi che significa dall'una e dall'altra parte, e da cipellon diminutivo di cimba, da cui discese cibba, tazza, presso Esichio, donde il latino cupa, l'italiano coppa, il francese coupe, cuve, il

<sup>(1)</sup> Π. I, v. 584. Δεπαι αμφικυπιλλον. Nel dialetto napolitano conserviamo ancora questo vocabolo de' nostri maggiori nella voce cupiello, intendendo sotto questo nome un vaso da portarvi acqua o da pigiarvi le uve.

tedesco kufe, kübel, e l'inglese cup. Aggiugni l'autorità di Aristotile il quale descrivendo le celle delle api dice: che erano fornite di due cavità una dalla parte interna e l'altra dalla esterna, e che queste avevano comune la base a guisa delle tazze amficipelle (1).

Venendo poi alla illustrazione del secondo vaso, tre zampe leonine ne formano i piedi, ma singolare lo rendono e prezioso di molto i mani chi, dove l'artista servì al comodo della mano, e seppe insiememente rappresentar cosa da sollecitar la curiosità e mettere in faccenda la fantasia. E vi fece due serpi che dopo essersi tortuosamente aggirati intorno al vaso, le teste alzano sull'orlo della sua bocca per lambire l'umor contenutovi; mentre si abbattono improvisamente ad altrettanti lioni che gli stanno aspettando in aguato per farne preda. Della quale particolarità non prenderà maraviglia chiunque si rammenti aver gli antichi conosciuto che siffatti rettili bevevano, anzi creduto che il veleno prima di accostarsi all'acqua lasciavano, affinchè misto in quella, non ne rice-

<sup>(1)</sup> Hist. Anim. IX, 40.

vessero morte. I leoni compariscono σμερδαλεοι σροσωπα και αυχενα, orrendi negli aspetti e nelle giube, per servirmi della frase di Oppiano (1), proprietà espressa nelle voci di ubbas, abbas, ubis ed abus, usate dagli Arabi per indicare il biondo re della foresta. E stanno curvati sulle zampe nella posizione appunto che negli Agiografi fu descritta pittorescamente in quelle parole: recubuit ut leo (2) incurvavit se ad insidias (3).

Bernards Quaranta.

<sup>(1)</sup> De Fen. III, 8.

<sup>(2)</sup> Gen. XLIX, 9.

<sup>(5)</sup> Lob. XXXIX, 1.

Due Vasi di Bronzo. — Il primo alto palmi due oncia 1. Il secondo alto once 4 e un quinto, del diametro di palmo uno once 5 e un quinto.

IL primo vaso di bronzo inciso in questa tavola fu detto cratere con una voce spiegata da Ateneo (1) ed illustrata da Musgrave (2), e da altri filologi eruditissimi. La base da cui è sostenuto non sempre formava un tutto con esso, ma talvolta era amovibile, e fu chiamata ipocraterion (3) da Eusebio (4), ipocreterion (5) nella iscrizione Sigea (6) ed ipocreterion batron (7) in un marmo di Egina (8). I suoi piedi rappresentano due zampe di lione. Il suo orlo veniva ap-

<sup>(1)</sup> Dipnos. pag. 476, ed. Cos. Κρατηρ από του περατος διου περατηρ, από του με το περαε εγχιμέθαι το ενωμα. Il cratere, fu così detto, quesi coratoro, da cera il corno, giaechè i printi birchieri destinati al vino furono le corna.

<sup>(2)</sup> Iph. T. 626.

<sup>(3) &#</sup>x27;THOMPSTHPIOT.

<sup>(4)</sup> Adv. Murc. I; 3.

<sup>(5) &#</sup>x27;THOMPHTHP109.

<sup>(6)</sup> Chishull. pag. 34.

<sup>(7)</sup> Τποκρητηριον βαθρον.

<sup>(8)</sup> Vedi Boeck Staatshaushalt. II, 501.

pellato cefale (1), e soleva esser abbellito di foglie e fiori (2); ma l'artista in vece vi ha fatto
un ovolo, il quale mentre serve ad esso di ornamento potrebbe avere anche una ragione simbolica. Perciocchè l' uovo nella Dionisiaca religione si adorava con somma venerazione al dir
di Plutarco (3) e di Macrobio (4), essendo l'immagine del mondo, cui Bacco presedeva come
autore della creazione (5) ed anima del tutto (6).
E questa particolarità unita alle foglie d'ellera
che fregiano il piede del nostro vaso, ed alle
teste de'satiri che fan belli i suoi manichi, ci
obbligano a ravvisare propriamente in esso il cra-

Κε¢αλη.

<sup>(2)</sup> Vedi Eustazio all'Iliade III, v. 269. Di qui nacque l'uso di pingere sulle labbra de'vasi di creta le corone di fiori. Vedi la mia Illustrazione di un Vaso Greco dipinto che si conserva nel R. Museo Borbonico p. 10.

<sup>(5)</sup> Sympos II. c. 5. Το ωσε συν απο τροπου τοις περι τον Διοσυσσο οργιασμος, ως μιμημα του τα παστα γεσωτος και περιεχοστος ω έκντω. Degue sono anche di considerazione le parole di Achille Tazio Isag. in Arat. Phaenom. c. 6. Petav. p. 130. Σχημα δε κοσμου ωσειδες, ής δοξης εχοσται οἱ τα ορφικα μυσηρια τελουστες.

<sup>(4)</sup> Saturn. L. VII. c. 16. Consule initiatos sacris Liberi patris, in quibus hac veneratione ovum colitur, ut mundi simulacrum vocetur.

<sup>(5)</sup> Vedi Giuliano Orat. V. p. 179 B. ed. Spanh. e Proclo sul Timeo di Platone pag. 536, e sul Parmenide presso Bentley nella lettera a Mill. pag. 455 ed. Lips.

<sup>(6)</sup> Vedi Giovanni Lido de Menss. p. 124.

tere di Bacco, così chiamato dal nume in onor di chi si vuotava (1).

Ora è a dir qualche parola del secondo vaso inciso in questa tavola al num. 2, e passandoci di favellar del suo nome che ci pare essere lo stesso depas amficipellon dato all'altro pubblicato nella tavola precedente, ci rivolgeremo alle figure che si veggono nel suo fondo rappresentate da noi al n. 3. Ed osserveremo da prima come gli elementi che la Greca fantasia fondeva insieme per creare Erote, ossia l'Amore, furono quella segreta forza che tutte le cose armonizzando unisce, quella potenza soave che t'invita, ti seduce, ti comanda a sospirare un oggetto, quel magico incantesimo che giunge a render dolce il tormento istesso, anzi spinge l'uomo a cercar le pene perchè gli si renda più cara la vita (2). E volendone poi esprimere l'effetto precipuo che sta nel bramare dalla persona diletta alcun che, da cui il nostro bene dipenda, compagno ad Erote fecero Imero

<sup>(1)</sup> Però troviamo ricordati dagli antichi il cratere di Giove salvatore, il cratere del Genio buono, quello delle Ore, quello di Venere, quello dell'Amore e della Voluttà, quello del Sonno, e finanche quello delle Grasie. Vedi Eubulo presso Ateneo Lib. II. p. 36.

<sup>(2)</sup> Vedi Andrea mepi Eporos di Plutarco Vol. X., p. 851, ed. Wyttenbach.

cioè la mossa delle intellettuali forze a conseguimento della sospirata cosa, ossia il Desiderio (1). E l'Amore ed il Desiderio io ravviso ne'due fanciullini alati che scolpiti compariscono in questa tazza. Nudo interamente il Desiderio domanda all' Amore vestito di clamide, che il ricopra un poco onde confortarsi dal freddo che soffre, concetto che l'artista ci fece ben intendere coll'albero sotto cui sono queste due figure, il quale per essere quasi tutto vedovo di foglie ci addita il cominciamento della severa stagione. E che nella cennata figura sia da ravvisarsi il Desiderio mi si fa chiaro anche dal vedere, che egli accompagna le sue parole stendendo verso Amore la destra in atto d'uom che qualche priego ti porge, forse nella guisa istessa che nel tempio di Afrodite Prassi in Atene fu rappresentato da Scopa (2). Il quale insigne scultore sull'esempio di Prassitele, per dare un soverchio di chiarezza

<sup>(1)</sup> L'etimologia d'Imeros il dimostra chieramente. Questa parola deriva da sunce ( uscito da im, im, imm) donde sinue, inne, inne, inos, ed impos come da 94466 81441905. Però quegli eruditi che fecero discendere impos da im, ed ipos andarono molto lungi dal vero.

<sup>(2)</sup> Pausania I, 45.

all'amoroso mito, si allontanò dall'antichissima sapienza dei suoi antenati. Perciocchè Esiodo tessendo favolosamente la storia dell'umana generazione (1) non conobbe che tre personaggi Afrodite (Venere), Erote (l'Amore) ed Imero (il Desiderio). Ma Scopa in compagnia di costoro fece anche Pothos, il Dispiacere che si prova per la lontananza dell'amato oggetto (2). Egli aggiunse questi simulacri alle statue che aveva poste Prassitele nello stesso tempio di Afrodite Prassi vicino alla Dea. Esse erano la statua della Persuasione, Ilesso, che ammolliva il cuore ed a cedere il disponeva, e quella della Consolazione, Ilapnyopos, che sapeva rendere comportevoli tutte le pene che la dolce condiscendenza conseguitano.

Non voglio finalmente lasciar senza lode il giudizio dell'artista, che gli estremi de' manichi di questo vaso con fronde ederacee e corimbi adornò. Il che fece, io credo, per simboleggiare quanto bene si accompagnassero le gioje della voluttà a' piaceri del vino. Anche l'allegro vec-

<sup>(1)</sup> Theog. 50.

<sup>(2)</sup> Da ποθω forma primitiva di πυθω, πηθω, παθω, πασχω. Veggasi Platone nel Cratilo p. 120, ed. Heindorf.

## VOL. VI. TAV. LXIII.

6

chio di Tco chiedeva a Vulcano un vaso di argento che portasse scolpiti in aureo rilievo Bacco ed Amore in atto di pigiar le uve.

Bernardo Quaranta.

### MONETE ANTICHE.

La prima medaglia incisa in questa tavola è fralle più rare in bronzo de'nostri Locresi Epizefirii, di cui presenta le iniziali AO col tipo della diota nel ritto, ed il tipo dell'aquila sul fulmine nel rovescio che è anepigrafo.

Le due seguenti medaglie pur esse di bronzo (n. 2 e 3) appartengono a *Medama*, detta pure *Medma* e *Mesma* colonia de'Locresi Epizefirii per quanto ne ha lasciato scritto Strabone, il quale fa menzione ancora di un gran fonte del nome medesimo (1). Della città fa parola anche Plinio (2), Pomponio Mela (3), e Stefano il quale però sembra manifestamente errare quando distingue *Medma* da *Mesma* (4).

Le medaglie di questa città giacquero lunga pezza ignorate. Il Neumann ne avea pubblicata

<sup>(1) &</sup>lt;sup>\*</sup>Ομώνυμος πρήτη μεγάλη. Geogr. lib. VI cap. 1 § 5.

<sup>(2)</sup> Hist. nat. lib. III cap. 10.

<sup>(3)</sup> Lib. II cap. 4.

<sup>(4)</sup> Vedi le voci Μίδμη e Μίσμα. Nella prima di queste voci Stefano fa menzione del fonte dello stesso nome.

come incerta una simile a quella del nostro numero 2 (1). Il Micali (2) ed il Sestini (3) in altri simili esemplari lessero quindi l'epigrafe ΜΕΣ-ΜΑΙΩΝ; mentre il Mionnet in altri legge ΜΕΔ-ΜΑΙΩΝ (4). Lo stesso sig. Sestini lesse in talune l'aggiunto ΣΩΤΗΡ Salvatore innanzi la testa di Apollo, ed egli ha benissimo intesa la testa muliebre del rovescio per quella del fonte Medama, indicato anche dal vaso che gli è d'accanto.

La medaglia n. 3 è molto più rara della precedente, ed è assai simile ad una pubblicata tralle incerte dall' Eckhel (5) e ad un' altra descritta dallo stesso signor Sestini (6) sopra un zolfo tratto dall' originale esistente nella collezione di lord Nortwich. Il tipo del rovescio di queste medaglie richiede ancora una soddisfacente spiegazione.

Le due medaglie di bronzo de' num. 4 e 5

<sup>(1)</sup> Tom. II tab. VI fig. 12.

<sup>(2)</sup> L' Italia etc. Parte I cap. 19.

<sup>(3)</sup> Lettere numism. serie seconda tom. VI p. 10.

<sup>(4)</sup> Supplem. tom. I pag. 346.

<sup>(5)</sup> Catal. tom. I p. 289 tab. 6 fig. 6.

<sup>(6)</sup> Lett. l. c.

sono scelte tra' tipi alquanto più rari de' Petelini, le medaglie de' quali sono ben conosciute nelle collezioni e ne' libri numismatici.

Sommamente importanti son poi per la paleografia le seguenti sette medaglie di Reggio scelte fralle più antiche di argento di questa illustre città. La testa del leone che mirasi nelle prime cinque di esse, come in altre moltissime, era tipo proprio de' Regini, e l' Eckhel crede che lo prendessero da' Samii (1). Nella figura del rovescio di queste stesse prime cinque medaglie lo stesso scrittore non esita a riconoscer Giove.

È assai rimarchevole la simiglianza che trovasi fralle più antiche monete di Reggio e quelle di Messina. Queste due città furono unitamente soggette ad Anassilao, ed è evidente che nell'epoca di questo principe le medaglie di esse cominciarono a non più distinguersi pe' tipi, ma soltanto per l'epigrafe. Le ultime due della nostra tavola, per testimonianza espressa di Polluce (2), furono appunto battute da Anassilao, il quale vi è rappresentato vincitore nella sua reda, ed

<sup>(1)</sup> Doctr. tom. I pag. 221.

<sup>(2)</sup> Onomast. lib. V, c. 12 § 75.

ognun sa che ne esistono altre simili in grandissimo numero col nome de' *Messenii* invece di quello de' *Regini*. Queste medaglie essendo di un' epoca determinata sono di massimo uso ne' confronti paleografici, che si sogliono istituire per fermare l' età delle altre medaglie, e di esse in particolare si giova la critica per istabilire le vere attribuzioni delle medaglie de' re Siculi (1).

Francesco M. Avellino.

<sup>(1)</sup> Veggasi ciò che ne ho detto nel I volume de' miei opuscoli pag. 164 e 194-

### RELAZIONE

DEGLI

# SCAVI DI POMPEI

Da Maggio 1829 fino ad Ottobre 1830.

Non vi ha Città per grande e popolosa che sia nel mondo moderno che possa darci un' idea degli aspetti vaghi e pittoreschi che avevano dai loro ingressi tutte le case di Pompei. La loro disposizione architettonica era tale che l'occhio poteva a prima veduta percorrere senza ostacolo tutta la loro estensione. Dall'atrio al peristilio veder le più belle camere di vivacissimi colori dipinte, di decorazioni svariate; per ogni dove colonne, lumi negli atrii e nei tablini racchiusi e vibrati, aperti e larghi nei peristilii fra loro in pittoresco modo contrapposti, tanti oggetti in una vista raccolti dovean produrre all'occhio uno stupendo incantesimo. E tutte queste cose varie, belle e vaghe alla vista tanto nelle più piccole quanto nelle più grandi case. Perocchè era modo di edificare da tutti seguitato di far mostra cioè di tutto ciò che poteva offrir di grande e di bello una casa dall'ingresso di essa. Dondechè se di giardini o zampilli di acque poteva rallegrarsi un' abitazione, se in atrii o cortili

poteva spaziarsi, collocavano questi in maniera che dall' ingresso delle case si presentassero tutti un dopo l'altro disposti alla vista di chi vi entrava.

Fra i continui esempii di questo loro costume di gentilezza di vivere noveriamo anche questo che nella casa in questo periodo di scavi disotterrata ci si presenta. E prima di disaminare a parte a parte questa abitazione, guarda o lettore a traverso l'entrata di questa casa marcata n.º 26, e per poco che tu ci consideri vedrai come l'occhio la percorre tutta fino al suo estremo a traverso le parti più adorne e spaziose. Il bell'atrio corintio da sedici colonne sostenuto, poi il ricco tablino, dopo il peristilio col suo verdeggiante giardino, ed in fondo ad esso a rimpetto l'ingresso dipinta una marina con una Nereide grande quanto donna vera che frena un cavallo marino.

Che se l'immaginazione sulle orme non fallaci di ciò che rimane si trasporta per poco a passeggiare nelle strade dell'antica Pompei figurandosela, come stava prima della sua rovina, incontrerà ad ogni passo questi belli aspetti pittoreschi di case, che quanti sono, tanti quadri vaghissimi offrono alla vista. E di ciò lascerem di discorrere per descrivere le due case che questo andar degli Scavi ha riportato alla luce.

La tavola  $\mathcal{A}$  e  $\mathcal{B}$  presenta la pianta con alcune particolarità di queste due case, i loro ingressi sporgono nella strada di Mercurio, e tengono la parte estrema di questa strada non essendovi che un' altra casa nello spazio di essa, che colle mura della Città si congiunge: della qual parte estrema di questa strada che ha in fronte una di quelle Torri che di tratto in tratto afforzavano le mura della Città, ne parleremo a suo luogo.

Queste due case che in origine (come i suoi membri il dimostrano) erano state costruite l'una dall'altra disgiunte, furono poi per convenienza di proprietà riunite a via di una porta aperta con isfabbricare il muro che separava i due cortili incavandola in esso a forza di ferri, e che nell'annessa Tavola è marcata col n.º 25. --

La facciata esterna di quest'abitazione è ricoverta di semplice intonaco bianco, ed ha un zoccolo alto circa palmi cinque di un color oscuro venato a guisa di marmo. Le sue porte esterne sono sovrastate da una cornice lavorata a stucco, fralle cui modinature è rimarchevole un dentello alla maniera de'Greci, magro e minuto troppo di più che non solevan fare i Romani. L'adito o ingresso segnato col n.º 1 che mena alla parte men nobile della casa (poichè introduce alla più cospicua, l'altro ingresso n.º 26) è semplicemente imbiancato, ed ha il medesimo zoccolo che cinge la casa nella parte esterna. L'atrio Toscano n.º 2, il di cui impluvio n.º 3 è di tufo di Nocera, ha disadorne le mura ed indica essere stato destinato all'abitazione di famigliari, e servi della casa. Il n.º 4 segna il piede di una tavola di marmo situata vicino all'impluvio con un piccolo recipiente fra i due trapezofori, o piedi di essa tavola anch'esso di marmo, destinato forse a gettarvi i liquidi esuberanti che si usavano sulla tavola istessa. Col n.º 5 è indicato un zoccolo di fabbrica d'incerto uso, non avendovi trovato vestigia alcuna di ciò che potesse essere stato situato su di esso. Graziosissima è la camera n.º 6, in cui è un recesso n.º 7 rialzato a via di un gradino dal piano della camera ed un picciolo comodino n.º 8. Sul recesso n.º 7 era certamente situato un letto poiche da un lato, e dall'altro delle pareti vi si vedono chiarissimi gl'incavi del tavolato su cui il letto era strato. Questa stanza di letto si affaccia molto colle alcove tanto in uso a' nostri tempi. È tutta gentilmente messa a stucchi con graziosissimi compartimenti di bugne dipinte a modo di marmi fra loro svariati, divise in tre compartimenti da tre cornici di profili garbatissimi e tirati di stucco con tanta esattezza e studio; che è uno

stupore a vederli. Tutti questi profili portano chiarissimamente impressa la maniera greca, fra cui i principali abbiamo nell'annessa tavola delineati, e distinti con le lettere B. e C. Questa stanzetta che era ricoverta da una lamía ora diroccata prendeva luce e dalla porta aperta sull'atrio e da due piccioli finestrini tagliati nell'archivolto che affacciavano sulla strada di Mercurio. Anche la stanza n.º 9 aveva una finestra sporgente sulla strada, ed è dipinta in due compartimenti divisi da una cornice tutta intagliata sullo stucco a forza di stampe: uso non seguitato da' moderni e molto in pratica de' tempi antichi, che con poco tempo, e minore spendio procacciavano a questo modo alla ricchezza ed adornezza delle loro cornici. In vari compartimenti quando rossi, quando gialli, e talvolta neri sono in questa stanza di mezzana pittura, figurine, animaletti, ed uccelli. L'altra camera n.º 10 ove apparisce chiaro nel rialzamento n.º 11 il luogo destinato ad un letto era forse il modesto cubiculo dell'atriense che aveva in custodia l'atrio di questa casa: come anche le altre due stanze 12 e 13 disadorne anch'esse, e solo imbiancate erano celle familiari, ad abitazione di servi destinate. Non molto da queste dissimile è pure la stanza n.º 14 con semplicità dipinta senza ornamenti. Il tablino n.º 9, era una volta dipinto, ma poco ora si vede delle sue antiche pitture, quasi che in tutto dal tempo e dalle rovine cancellato: il che ci fa credere che allorquando questa casa fu aggregata alla contigua abitazione più spaziosa e magnifica, il padrone di essa rimase contento a servirsene per l'uso de'suoi familiari senza punto procacciare all'adornezza di essa. Il peristilio n.º 16 sostenuto da otto colonne fu dagli antichi stessi rinforzato nell'angolo di sinistra con un pilastro di mattoni contrasegnato col n.º 17, forse dopo il tremuoto del 69, che mise in rovina questa Città Di questi restauri s'incontrano per ogni dove chiarissime le vestigia. Il capitello e sommo scapo delle colonne di questo peristilio che

tiene alquanto del Dorico, se non che in luogo dell'ovolo ha una cornice intagliata con quattro modinature, lo vedranno i lettori marcato colla lettera D nella Tavola A, e B — Il triclinio n.º 18 che occupa la parte estrema della casa è la stanza più adorna di questa abitazione. Ha dipinti sopra fondi rossi e gialli tre quadri, de' quali il men danneggiato mostra chiaro quando Ulisse il grande autore di malizia mostra in Sciro ad Achille celato nelle vesti muliebri le armi onde riconoscerlo fra quelle donzelle; pittura mezzana, e non paragonabile a quella dell'istesso subietto ritrovata nel Tablino della casa del Questore. Le stanze distinte co' numeri 19, 20, 21, 22 e 23 erano celle familiari destinate a vario uso di abitazione, e sono tutte disadorne, e quasi che dirute. La fauce n.º 24, corridoio di comunicazione fra l'atrio ed il peristilio, che costantemente si trova in tutte le case Pompeiane, è anche essa disadorna come la più gran parte delle stanze di questa casetta.

Per i tre gradini n.º 25, si scende all'altra casa a questa congiunta ove i padroni dovean risedere per essere di questa assai più spaziosa ed adorna, e per esservisi ritrovate pitture e mosaici a dovizia che chiaramente lo provano.

Il n.º 26 segna l'adito o ingresso di questa casa, in cui si veggono nella parte superiore del muro, in una fascia che lo cinge a guisa di fregio, due cervi dipinti con molta verità. La stanza che distingue il n.º 27 non dubitiamo di crederla destinata a porteria, ossia al portinaio di questa casa, poichè ciò sembra dimostrato dai due usci di essa uno de'quali sporge sotto l'adito di essa casa, l'altro si apre sopra la strada. L'altra picciola stanza n.º 28 era forse l'abitazione dell'atriense, ossia schiavo custode dell'atrio. L'atrio n.º 29, è della specie corintia sostenuto da 16 colonne di un ordine grottesco che tiene alcun poco del Dorico, tutto messo di stucco. Il n.º 30, indica un plinto che serviva di base ad una vasca di marmo desti-

nata a qualche specie di lavacro. Questo atrio corintio ora molto danneggiato era una volta bello ed appariscente per molte grottesche dipinte sopra fondi di varj colori.

Lo spazio n.º 31 è una specie di esedra, o ala che vogliam dire aperta sotto questo atrio. L'altro picciolo peristilio n.º 32, che in forma, ed in situazione somiglia a quello molti anni prima scavato nella casa volgarmente detta di Sallustio, non sarà una troppa sottigliezza il crederlo nna specie di gynaeceo de'Greci, ossia luogo segregato della casa, ove avevano stanza le donne. Nella qual congettura anche le camere n.º 33, 34 e 35, sarebbero alle donne destinate. Le camere n.º 33 e 35, pigliano luce dall'atrio istesso, ed hanno apparenza di aver servito a camere di letto, essendo semplicissimamente dipinte a riquadrature sopra fondi neri. Pel corridoio n.º 37 bis scendevasi a' sotterranei della casa ed anche comunicavasi fra il gineceo, l'atrio, il peristilio, e la strada che rade la parte postica della casa. Più adorna di tutte le stanze finora descritte è la stanza aperta sull'atrio n.º 38, ricca di un graziosissimo mosaico che forma il suo pavimento, e tutta dipinta a compartimenti rossi e neri, con gentilissime grottesche. Oltre l'uscio aperto sull'atrio ha pure una finestra sporgente sull'atrio stesso. Singolarissimo è il picciolo stanzino n.º 39, che non ha altra apertura che un finestrone verso l'atrio ( con un parapetto di muro alto 2 palmi ) ricoverto da una soglia di marmo ove son chiari i vestigi di un ingraticolato di ferro con le tracce anche chiarissime di due saracine da un lato e dall'altro, che servivano ad aprire e chiudere due picciole porzioni di questo ingraticolato. Non per altro possiamo interpetrare questa strana guisa di stanza che per gabbia di fiere, che quivi al diletto del padrone della casa fossero rinchiuse. La stanza n.º 40, serviva anche di fauce, ossia di corridoio di comunicazione fra l'atrio ed il peristilio. È questa stanza vagamente dipinta, ed in

mezzo a' compartimenti ne' quali è divisa, sono rimarchevoli tre vedute architettoniche, di cui una rappresenta un porto di mare. Il tabliuo n.º 41, è bellissimo e di squisita adornezza. Dall'una parte e dall'altra di esso erano dipinte due istorie, una di Ercole, l'altra di Meleagro che adesso adornano la galleria delle pitture del Real Museo Borbonico. Questa pittura di Meleagro ha dato il nome alla casa, che come casa di Meleagro è conosciuta fra le ruine Pompeiane. Il tablino è sasciato nella parte superiore da un fregio nero in cui sono fauni e baccanti in attitudini varie, che per la loro bellezza fan deplorare la poca conservazione di esse; ha il pavimento de musaico con varii pezzetti di marmo fra il mosaico incassati. Sono anche rimarchevoli ne' due pilastri, che fiancheggiano la bocca di questo tablino verso il peristilio, due piccole nicchie campite di cilestro, forse all'oggetto di porvi qualche statuetta o altro utensile movibile, poichè non vi si vede indizio alcuno di ornamento stabile. La più ricca e spaziosa stanza di questa casa era il triclinio segnato n.º 42, che prendeva luce da un finestrone aperto sul giardino di essa. Nel pavimento di questo triclinio si è ritrovato in un gran tondo di diametro di palmi 5 un musaico bellissimo rappresentante un leone con alcuni amorini che lo cingono ed avvincono di ghirlande, ed alcune baccanti in disparte. Il peristilio n.º 43, ha due sole colonne Joniche, e de'pilastri che ornano il muro che cinge questo peristilio. Un picciolo giardino della cui piantagione son comparsi vestigi durante lo scavo di questa casa occupava lo spazio seguato col n.º 44. Questa parte della casa si vede ora rovimata poichè avendo sotterranei (forse ad uso di camina destinati) ai quali si scendeva per la porta n.º 45, le volte di questi sotterranei essendo sprofondate hanno fatto cadere il giardino ed una parte del peristilio. I muri che cingevano questo picciolo orto sono nel basso

dipinti con vedute di giardini ornati d'ingraticolate, fontane, e piante diverse, e nell'alto hanno vedute di mare con figure di Nereidi grandi quanto al vero, fra le quali è rimarchevole quella di cui abbiamo di già parlato, che avendo situazione dirimpetto la bocca del tablino si affaccia alla prima vista dell'uomo che entra in questa casa. Il n.º 46, indica il postico o porta segreta della casa, la quale sporgeva nella via che rade dietro la casa istessa. La stanza n.º 47 tutta adorna di stucchi dipinti a varj colori di marmi è cinta attorno attorno da una cornice dorica marcata con la lettera E, sostenuta da pilastri con capitelli di foggia greca la cui forma si affaccia in tutto con quelli che degli Jonii rimangono ancora nei Propilei di Minerva Poliade di Priene; se non che laddove quelli sono in edifizii di ordine Jonico, questi pompeiani sono mescolati colla maniera dorica portando una cornice di questo ordine. Un altro esempio anche più bello e più simile al mentovato greco ha rivisto la luce all'ingresso di una casa ultimamente disotterrata dirimpetto a questa che ora descriviamo, e di cui parleremo a suo luogo. Così il corintio della Basilica pompeiana è similissimo di forme, con quello di Tivolicui è vano il contrastare greca origine ed architettura. Dal che sempre più si conferma che il tipo dell'architettura pompeiana è puramente greco corrotto e variato poi dalle ultime costruzioni romane che rifecero questa città dopo il terremoto negli ultimi anni che restò sopra terra, prima che la ricoprisse il Vesuvio.

L' Album dei latini, Λεύπωμα detto dai Greci s'incontra soventi volte in Pompei appunto come Suida ce lo descrive, cioè un pezzo di parete imbiancato atto alle iscrizioni degli atti civili. E questo album come si vede nella prima iscrizione che qui pubblichiamo aveva talora, per bizzarria di chi lo pingeva, la forma di una tabella, e quando il muro su cui i pompeiani scrivevano i loro atti

civili era bianco vi segnavano allora le loro iscrizioni finchè lo spazio cel concedeva, come si vede le mille volte in Pompei, e come lo provano le due ultime iscrizioni qui riportate



Marcum Cerrinium Vatiam Aedilem orat ut faveat scriba Issus: dignus est.

Lo Scriba Isso prega che lo favorisca Marco Cerrinio Vazia Edile; è degno.

La presente iscrizione è scritta in quella vietta Pompciana che radendo dietro la casa Omerica si congiunge con la strada di Mercurio; poco più in là si vede quella che segue accanto a cui chi la pinse fece non so che specie mostruosa di testa umana per ghiribizzo, come tutto giorno si vede fare da chi sia ignorante di disegno.

1



Marcum Cerrinium Vatiam Aedilem orat ut faveat Faventinus cum suis rogat.

Faventino co' suoi prega Marco Cerrinio Vazia Edile che lo favorisca e lo riprega



Marcum Cerrinium Vatiam Aedilem dignum Rei publicae Tyrrannus cupiens fecit scripsere sodales.

Tirranno desideroso stimò Marco Cerrinio Vazia Edile degno della Repubblica: i compagni lo scrissero.

# AVETTIVM FLAMM: LED. D. V.E FUSCUS. CVMVACCULA FACIT

Aulum Vettium Firmum Aedilem orat ut faveat Fuscus cum Vaccula facit.

Fusco con Vaccula stima Aulo Vezio Firmo Edile e prega che lo favorisca.

Questa ultima Iscrizione è scritta sul muro della Casa del-Questore nella via di Mercuio

ERASTUS-CUPPTED.

Casellium Erastus cupit Aedilem --Erastu desidera Edile Casellio,

Questa iscrizione è scritta nella Strada di Mercurio non lungi dalla precedente. Intorno alle quali iscrizioni ripeteremo una nostra congettura, che queste cioè sieno o manisestazione de'voti che i Pompeiani davano a' caudidati per le loro magistrature municipali, o sivvero acclamazioni, onde dichiarando degni di queste magistrature quei cittadini in queste iscrizioni designati, procurar loro i voti istessi a via di queste pubbliche dimostrazioni, e con questo favoreggiarli attaccarseli allorchè avessero conseguito gl'impieghi a cui aspiravano. Fra quali i più sovente nominati sono gli Edili siccome quelle magistrature che essendo deputate sul traffico della Città avevano più estesa clientela nel minuto popolo. Sembra insomma che queste iscrizioni fossero fatte a mostrare a coloro, cui s' incombeva l'eleggere i Magistrati, i voti che nell'universale si facevano per l'elezione di un tale o tal altro cittadino, ed erano quasi il segnale dell'opinione pubblica. Perciò si vedono in certe vie di Pompeiani tante volte ripetuti gli stessi nomi colle medesime formule. Ma di tutte queste cose gli Scavi consecutivi ci somministreranno argomenti da potere meglio e con più sicurezza guidare il nostro giudizio.

Sulle pareti esterne delle case che sono ultime nella Via di Mercurio, ove questa strada si congiunge con le mura della Città, si son trovate graffite sul muro con una punta di metallo le tre figure e la iscrizione che nella tavola qui unita marcata lettera C è fedelmente rappresentata. Abbiamo fra le molte queste trascelte come quelle che apparivan più chiare. Gioverà qui ricordare ciò che ci ha lasciato scritto Tacito al Cap. XVII. del Lib. XIV degli annali, che cioè correndo a Roma l'anno 812, ed il 59 all'Era cristiana nell'anno quinto dell'Impero di Nerone successe grave strage fra quei di Pompei e quei di Nocera da lieve motivo cagionata durante lo spettacolo di gladiatori che dava Levineio Regolo cacciato già dal Senato. » Per boria provinciale vennero alle ingiurie, poi ai sassi e finalmente

» alle armi avendo avuto il di sopra i Pompeiani in casa dei quali » si faceva la festa. Dondechè molti dei Nocerini monchi per le ferite » si rifuggirono a Roma a fare un pianto chi dei parenti chi dei figliuo-» li morti in quella rissa, dal che mosso il Principe commise al Se-» nato il giudizio di questo fatto. Il Senato lo rimise ai Consoli, e » questi avendolo rimandato al Senato furono con pubblico Decreto » proibiti ai Pompeiani gli spettacoli di questo genere; e furon sciolte » quelle brigate che quei di Pompei avevan ragunate illegalmente. » Quanto a Levineio e agli altri capi della sedizione furon mandati » in esilio...». Fin qui Tacito. Ora vedendosi chiaramente in questo graffito un monumento di quella medesima boria provinciale che cagionò la contesa fra i Pompejani ed i Nocerini non sarà, crediamo, inverosimile congettura il riportare a quel tempo ed a quel fatto il curioso graffito che qui pubblichiamo. E pare a noi che quel Pompeiano che come meglio poteva voleva esprimere questa vittoria sui Nocerini abbia inteso con quella specie di scale a rappresentare l'anfiteatro che su campo a quella rissa municipale, il trionso di Pompei con quelle palme e quel Guerriero che scende armato, e non so che di prigionia nelle altre due figure, una delle quali pare abbia incatenato e sia in atto di strascinare l'altra che gli è sottoposta. A chiarire le quali cose (che l'imperizia di disegno del Pompeiano che graffi questi aborti di figure fa piuttosto indovinare, che ravvisare) viene in aiuto l'Iscrizione che dice (secondo noi)

Campani in una sola vittoria coi Nocerini, siete morti. Campani, victoria una cum Nucerinis peristis.

Ora essendo verosimile a presumere questi graffiti fatti nel bollire di quella gara avremmo l'epoca di questo plebeo monumento determinata con istorica precisione. Le quali cose tutte a modo di congetture e non di presuntuose verità offriamo al discernimento dei nostri lettori.

Guglielmo Bechi.

Vol.VI. TA.I.





Digitized by Google



Digitized by Google



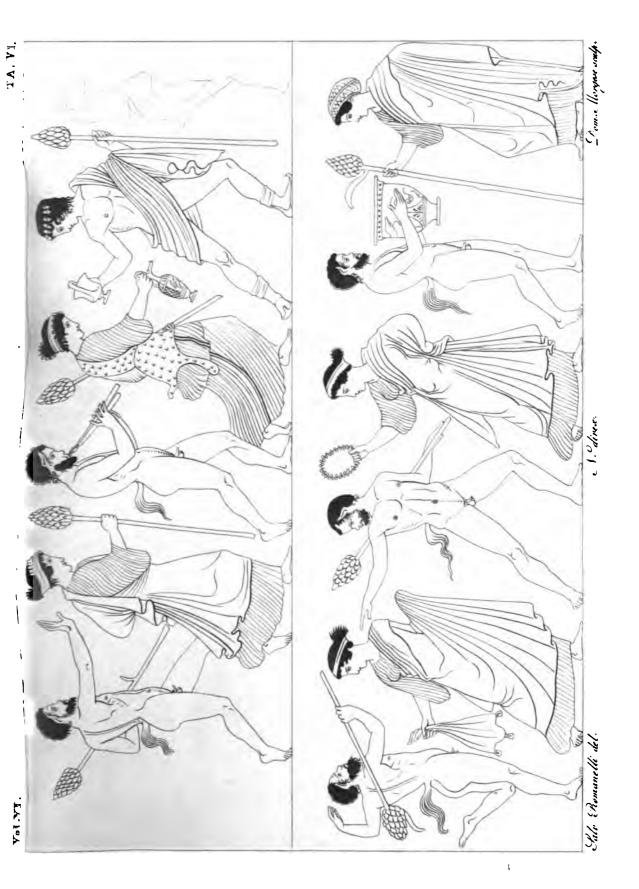



Y.1.VI. TA.VIII.



. No La Volpe del.

Raph Estevan sculp.











And Rufso del et sculp

N. direc.

Vol.VI.

Digitized by Google

Ye1. YI. TA.XVIII.









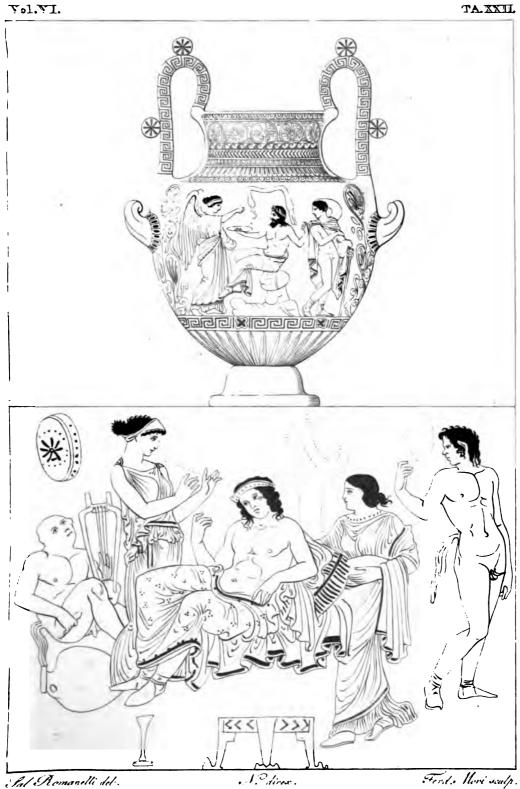

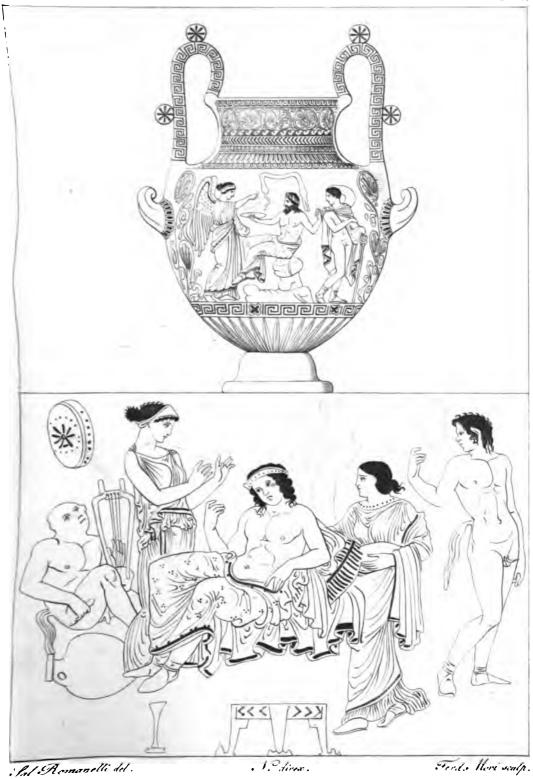

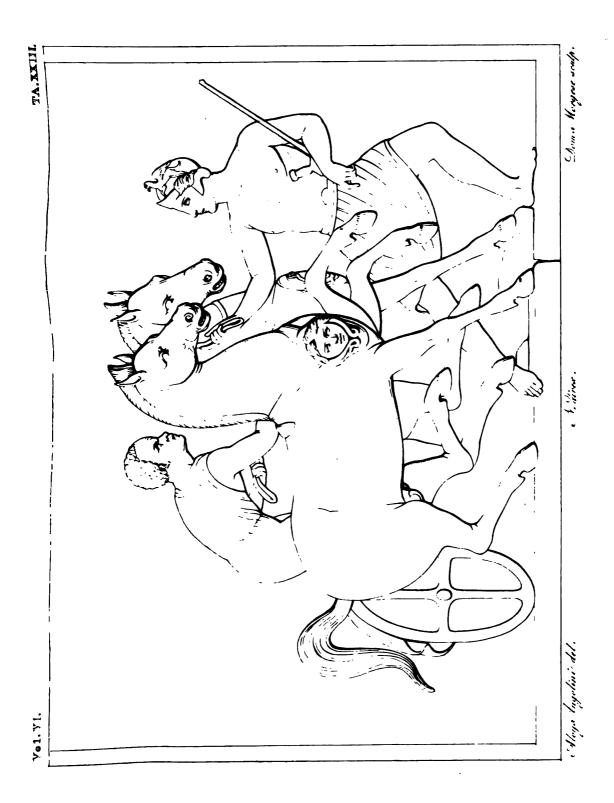

TA. XXIV. Vel.VI. Raph. Proiles del. 1. direc. Lusinic fil. soulp.



Vol. VI.

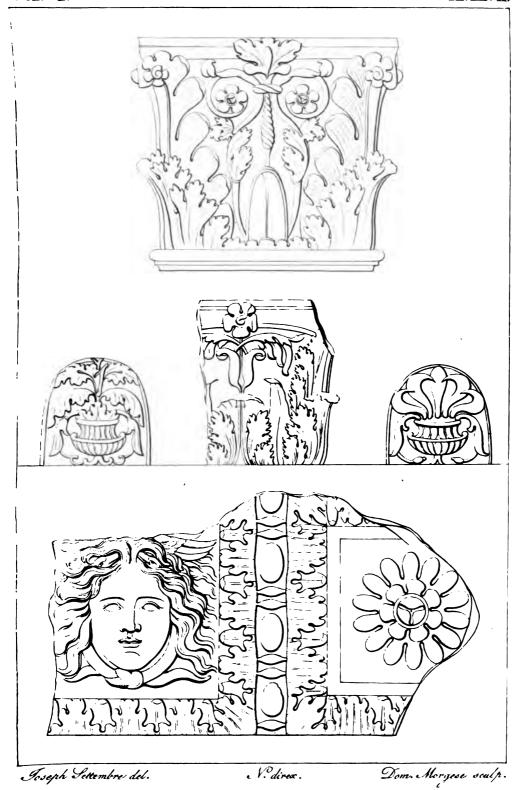

Digitized by Google





Andre Rufso del. et sculp.

1.º direc.

Vol.YI. TA.XXXIII.





. No. La l'ope del.

N. direx.

Bun Biondi soulp.





· Jane Haldarelli del .

. 1. Chiron.

Livinio pil. sculp.





· Sec. La Volpe del.

1. dires.

L'asinie fil soulp.



. 12. La Polpe del et soulp.

. 1. Lines









Vol.VI. TA.XLI.





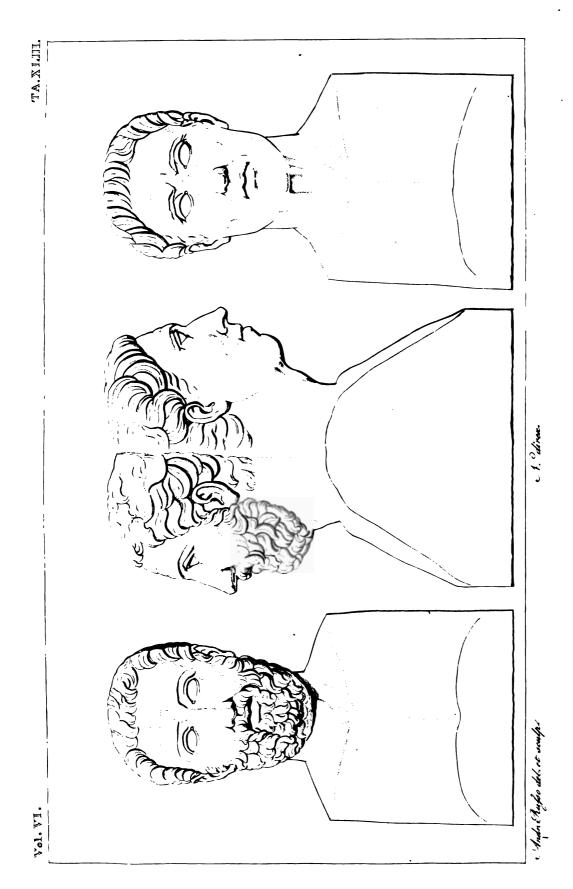





Mand Rufer del et voulp.

N. direco.



N. direx . Larmequanino pinx .



Ioveph Marsigli/del.

1.0 dires.

L'asinio fil. sculp.

Vol. YI. TA.LU.





Yol. YI. TA.LIV.



Vol.VI.



Vineph Marvigli del.

1. Hirac.

ERaph. Coteran sculp.

Yol. VI. TA.LY L

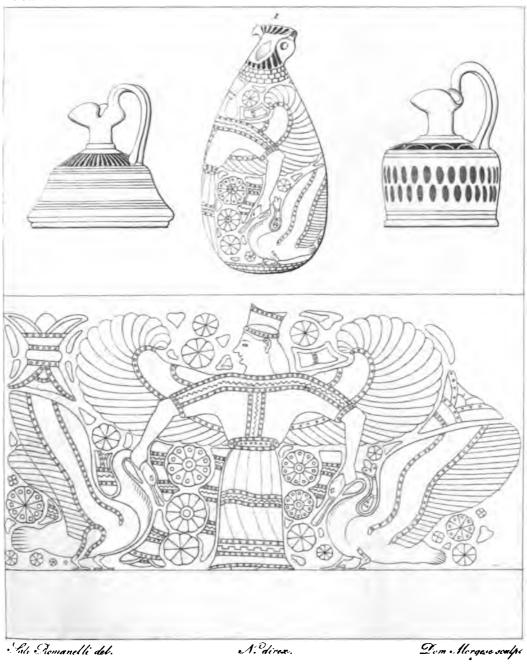

Sale Romanelli del.

A. direc.





TA. LYIII.

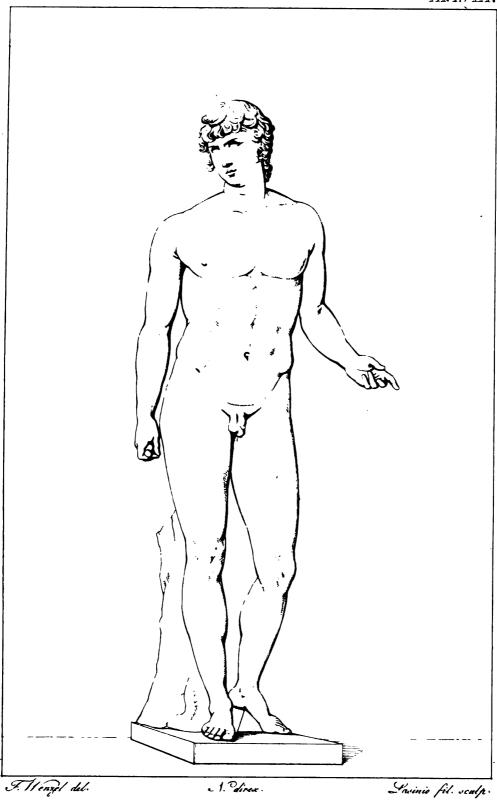



Raph Lacileo del .

Doma Horgero sculp.

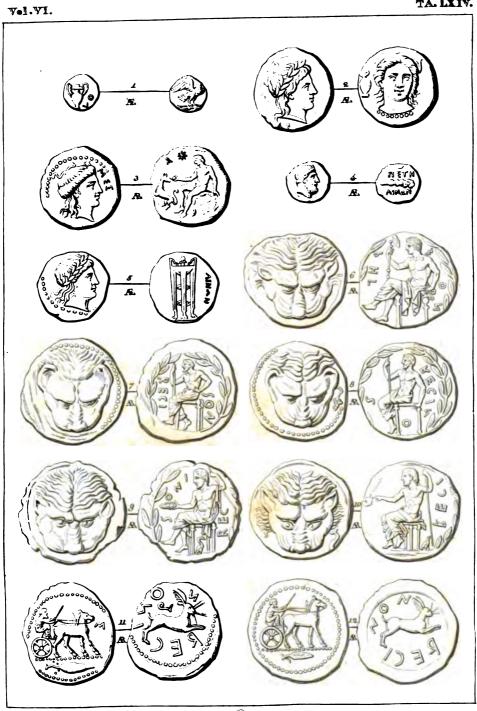

Andr. Palsodel. et sculp.

1. diren.



Goseph Settembre sculp.

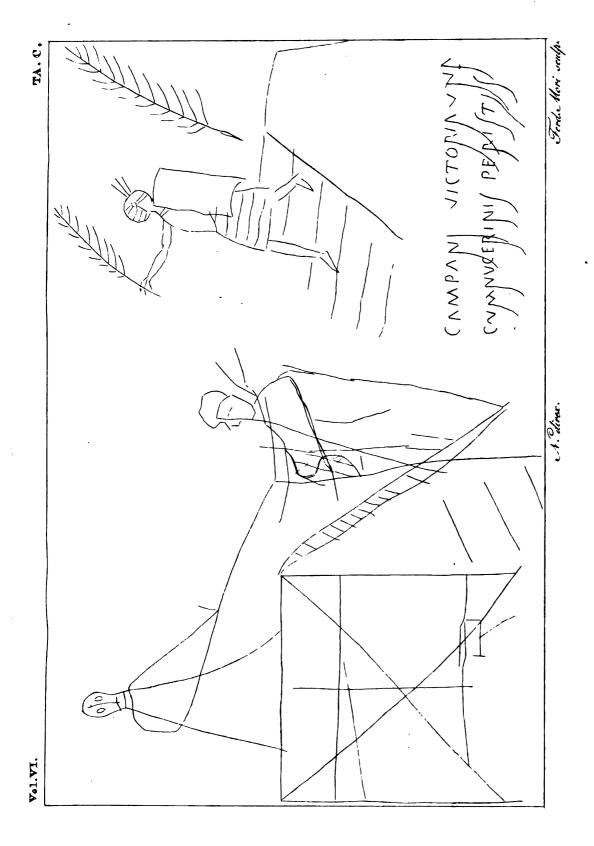





